

BIBLIOTECA NAZ.
Vatorio Emanuelo III

X L I I

P

1

NAPOLI

J. 163. L.



X411 7

# OPERE CRITICHE INEDITE LODOVICO CASTELVETRO

e .... 1

E was be

### OPERE VARIE CRITICHE

D I

LODOVICO CASTELVETRO

GENTILUOMO MODENESE

Non più stampate,

COLLA VITA DELL' AUTORE

SCRITTA

DAL SIG. PROPOSTO

LODOVICO ANTONIO

MURATORI

BIBLIOTECARIO

DEL SER. MO SIG. DUCA DI MODENA.









LIONE, MDCCXXVII.

NELLA STAMPERIA DI PIETRO FOPPENS. CON LICENZA DE' SUPERIORI.



## ALL ILL. SIG. D. TEODORO ALESSANDRO MARCHESE TRIVULZIO

#### FILIPPO ARGELATI

IU volte meco stesso deliberato avez, gentilissimo Sig.
Marchese, di sar si, che mel mentre van premendo i nostri Torcios
stogli delle Storie d' Italia, pubblicar potessi qualche altra più brieve
raccolta di cose, che nell' Italia, stesso producte, gran fatto nom si
scossassa di cose, che nell' Italia, stesso più palesso nella stera più brieve
sampata su'l primo Tomo di este, perche nella dura fatica di quell'
opera pur troppo grande, servisse quessa colla sua varietà come di riposo a rimforzarne più vigorosamente la lena; e quel piacer ne recasse,
che suol gustare colui, che avvezzo sempre ad un cibo, quantunque
delicato e prezioso, pur talvolta de' meno pregievoli mutrito, si
sperimenta ben graditi al palato. Mi verme addunque pensiero di

repa-

preparare una nuova edizione di materie valevoli ad abbellire lo stile degl' Italiani , e far così più comuni le regole della nostra felicissima lingua da molti de nostri Letterati già con sommo studio. è langa offervazione fondate; sperando, che sparsi di muovo nel popolo libri di cotal forta fossero per discacciar tosto in esilio dalle Segretarie, da' Tribunali, dall' Accademie, e da' Sagri Pulpiti stessi quelle strane maniere di dire, che pur troppo vi sono state introdotte, o dallo smoderato ingegno de Romanzieri, e Poetastri, o dalla servile imitazione di quelle d'altre Nazioni, che trasportate in Italia v' banno formato mostruosi, anzi ridicoli innesti; se pur la più grave pesse a noi non sia venuta da vani concetti degl' oziosi Cortegiani, che così le cose, come le parele ban bruttamente malmenato. Ma ben sapete Sig. Marchese, che non per ciò, ch' is mi doglia della corrotta Italiana eloquenza ne tempi nostri, m' intendo di torre il pregio a tanti eccellenti Scrittori, che vivono, e poco avanti lasciarono di vivere coi padri nostri, degni per la di loro dottrina, ed eleganza d' effere amoverati fra i più celebri dell' età paffate: vaglia però il vero, se in tanta copia di libri, e tanta diversità dei loro argomenti, che a nostri giorni per ogni parte d' Italia si veggono dar alle stampe, andaremo ricercando quell' universal candore, che riluce in tutti quei del felice secolo di Leon X., niuno v' ha, che pianger non debba in. confessando lo scadimento appo noi delle buone lettere, delle scienze, e dell'arti, e sopra tutto quello della nostra volgar favella cotanto in quel tempo adorna e gradita. Colpa, io non so, se de' Maestri, o della feminil delicatezza del fecolo, cui sembran più che mai dure le letterarie fatiche, ed intolerabili quelle notturne vigilie in rivolgere i preziosi libri de' Greci, e Latini Autori, d' onde gl' Italianidi quel secol d' oro traffero a noi , come da fonti peremi , larghifsimi rivi di dottrina, ed eleganza, per cui senza contrasto dell'altre Nazioni

Nazioni si slabilirono allora il principato nelle belle Arti. E pur non farebbe stato si grave il danno, se allontanati dalle sorgenti, fermati ci fossimo a gustar l'acque da esse derivate; il peggio si è, che corre la moltitudine alli torbidi stagni, cresciuti in tanta copia, che a gran pena si ravvisa ora il corso dell'acque chiare; veglio dire . che in tanto numero di libri gran parte applauditi dal volgo, ben difficilmente ravvisar possono i giovani quei, che debbono servir loro di guida, o che sian degni d'esser posti per modello alla di loro imitazione; und' è che ancor quei dei nostri dotti maggiori cominciano al gusto volgare a parer poco meno che rancidi, e non ben convenevoli all'uso moderno, restando loro appena un'oscuro luogo nelle Librerie fra l'anticaglie, d'onde oramai tutti sono stati sprigionati con vergogna nostra dal buon giudizio dell' altre Nazioni, fra te quali banno essi più agiato ricovero. E ben voi lo sapete a prova, dopo che tante volte mi avete narrato d' avere così gran copia veduto de'nostri libri nella Francia, Germania, ed Ingbilterra fra le mani di quei Letterati, che pensavate, non se l'antico Imperio appo noi si fosse mantenuto, tanti colà n'averebbe potuto trasportare o la necessità di nostra lingua, o l' adulazione, che suol' incominciare le sue prime lusinghe verso i potenti dallo studio delle lingue, che signoreggiano. Ma per tornare là, d'ond io m' avveggo d'essermi sroppe allontanato, seguendo il corso della mia passione, o per dir meglio dell' affetto verso l' Italia, fra le molte cose, che pensai poter' effere di gran profitto a chi voglia correttamente scrivere in lingua nostra, niuna più mi piacque della raccolta di sutte l'opere di Lodovico Castelvetro, e degli altri, che seco furono a grave contesa in tal materia: e già co'l consiglio di persone dottissime ne avea disposto l'ordine in sei Tomi, incominciando dalla celebre Canzone del Caro, che fu la pietra dello scandalo ai Letterati di quel secolo, ma che servi di seme a produrre ottimi d 2 frutti

frutti nell opere bellissime, che per tal cagione dall una, e dall altra parte surono date alla luce. Alla Camcone averei voluto sur siguire le poche colo fegnate dal Castlevetro si di esta, ed a queste l'Apologia de gli Accademici di Banchi, la quale sicconè ebbe in risposta è altro picciolo libro initiolato Ragione d'alcune cose notate &c. così s' ordine richiedeva, ch' all' Apologia succedesse. A Girolamo Zoppio, che volle ancor esso nuti a di lui Discorso nella contesa, dato avea dopo il suo luogo, anzi ad il lui Discorso intorno ad alcune opposizioni di M. Lodovico Castelvetro alla Canzone: Venite all' ombra de' bei gigli d'oro &c., che si legge stampato nelle sue Rime, e Prose pubblicate in Bologna mia Patria. Indi al Cataneco del famoso Torquato Tasso, che non poco viv ragiona del Castelvetro, e del Caro,

L' Ercolano Dialogo di M. Benedetto Varchi dovea dar principio al fecondo Tomo di questa raccolta, sendo stato composto da kui su l'occassone della disputa occorsa ra'l Commendator' Amibal Caro, e M. Lodovico Castelvetro; e poiche non andò quest' opera sinza l'esame del Casselvetro, acerei voluto farle si ampare appresso la Correzione d'alcune cose del Dialogo delle lingue di Benedetto Varchi, ed una Giunta al primo libro dalle Prose di M. Pietto Bembo satte dal tante volte nominato Casselvetro; indi la Varchina del Muzio colle di lui tre lettere al Cesano, al Cavalcanti, ed al Sig. Renato Trivulzio umo de vostri robistissimi Antenati, mentre meschiatosi ancor'il Muzio nella briga, pretese on quelle operette di correggere alcuni errori dell'uno, e dell'altro de' capi; e sinalmente aversi chisso questo Tomo coi Sonetti del Caro contra il Castelvetro, e colla di lui Corona, ch' ebbe la risposta coll'altra simile dello stesso Castectron.

Il terza Tomo sarebbe stato compiuto coll edizione delle Prose del Bembo con le Giunte del Castelvetro accresciuta ecorrena su l'originale, che si conserva nella celebre Bibbioteca del Screnissimo Sie. Duca di Modona.

Il quarto rifervavo alle Rime del Petrarca sposte dal nostro

insigne Castelvetro,

Ed il quinto alla di lui non mai abbastanza lodata Poetica, ed alle Lezioni di Filippo Massini Perugino, detto l'Estatico Missino, avendo questi ancora voluto prendere la pema contro il Cassevero, per difendere il Petrarca d'alle opposizioni, che quello satte gl' avea nel suo Comento della Poetica d'Aristotile.

Il sesso, ed ultimo Tomo averebbe contenuta l'Elaminazione sopra la Retorica a Cajo Erennio satta da Lodovico Casselvetro, già pubblicata nella Città di Modona, ed alcune altre opere di lui non più stampate, ed unite inssemble mostro inssigne Sig. Lodovico Antonio Muratori, di cui puco

avanti mi aveva generosamente fatto dono.

Se tale raccolta fosse stata per contenere le cose più utili a penetrare nelle bellezze della nostra lingua, ne lascio il giudizio . Voi, che tanto di autorità vi siete acquistato colla profondità degli sludj, e con quel felice ingegno, che sempre regolato a livello non si scosta mai un punto dal vero. Io so ben, che mi lusingavo d'averne gradimento dagli studiosi di essa; ma quando era già per dar mano all' opera, mi si opposero grandissime dissicultà; che non bo potuto in alcuna maniera superare. Son' elleno di diversa natura, perchè in quanto a ciò, che riguarda, per dir così, la material' opera della stampa, io mi sono ritrovato in si preciso bisogno di far continuamente lavorare tutti li nostri Torchj all' edizione delle nominate Storie, per sudisfare al genio di chi mi va continuamente follecitando, che non è stato possibile d'avere un minimo riposo, a segno, che ho disperato di poter ora trattener ne pure un momento quella voluminosa edizione; ma pur questa sarebbe stata facil

facil cofa da poter' acconciare co 'l valermi, come bò fatto, a altri Stampatori, e d'altre stampe. Quella, ch' a dir il vero mi ba vinto , si è: che a ristampare tutte quell'opere , non era possibile di schivare i motti e maldicenze, che vi hanno sparse per entro l' un contra l' altro quelli Autori, che gravi quantunque e dotti, vennero cotanto a riscaldarsi nelle quistioni, che dimenticati della Cristiana carità e mansuetudine, più di quello, ch' ad essi conveniva, infierirono, senza perdonare ad aerocissime ingiurie. Pensato avea di purgarne affatto i di loro bellissimi scritti; ma chi porvi la mano, se i più franchi Maestri d'eloquenza da me richiesti ne abborriscono l'intrapresa con ragioni tali, ch' io non saprei sì facilmente dar loro convenevol risposta? E poi come averei mai potuto persuadere, che non fossero state quell' opere storpiate con tanti tagli, che necessariamente avrebbono dovuto soffrire? Oltre a ciò, perche lungo tempo mi era lusingato di poter ottenere il rinomato Comento del nostro Autore sopra la Comedia di Dante, co'l quale averei dato compimento all'edizione disegnata dei libri, venuta meno la mia speranza, ne abbando. nai tosto il pensicro, rimanendomi salda nella mente la stima di quell' nono degno certa nente d'effer comparato per la fua gran mente a qualunque si sia dell'antichità; e poiche avevo il preziosa dono, che v' bo di sopra narrato, accresciuto della vita di lui scritta dallo stesso dottissimo Sig. Muratori, mi risolsi di pubblicarlo colle stampe, non così adorno, come averei voluto, ma tale, che potrà egli comparire in scena con gli altri; ed bo pinsato di porre queste operette, non tutte forse abbastanza limate dall' Autor suo, ma che per questo sono a mio credere più da pregiarsi mostrando esse più vivamente il di lui genio, e vivacissimo spirito imamorato solo del vero, e quell' ingegno cotanto acuto, ch' al primo volger dell' occhio fa penetrare ne' huoghi più ripofti, là dove

dove altri con lunga meditazione farebbe giunto a fatica. Ho pensato, disi, di pubblicarle sotto il patrocinio del nome vostro, non, perche sappia d'effer egli reputato affai per la gloria di tanti vostri, maggiori, ch' banno illustrata nelle arti di pace, e di guerra la, nosira Italia, e per l'ampie facoltà, ch' ha piaciuto a Dio di farve, godere; poiche toli pregi, quantunque adorumo la vostra degnifsima persona, pur Voi ben sapete, che non sono essi affatto vostri, ma comuni alla Famiglia, e più veramente della fortuna, cui piacque d'arricchirvene. Quelli, che fopr' ogn' altro vi fanno degno del vostro grado, e che veramente sono vostri, quelli sono, che m' banno spinto a pregarvi d' impegnare l' autorità vostra in difesa del Castelvetro; intendo la vostra dottrina, e quella mente così felice, che saprà vendicarlo da qualunque offesa. Ella è, di cui ha bisogno il nostro Autore, al quale non mancarono anche dopo la morte moltissimi contradittori, e forse non mancano ancora; essendovi chi di troppo minuto e secco, per dir così, lo va tacciando, chi di troppo ardito, e chi di facile a prominciar giudizio delle cofe.

E pur tali accuse altro fondamento il più dellevolte non hanno, che la debolezza stessa desperante per cui non vagliono a seguire gli altissimi voli di quella mente subinne, che non seperalesciar luogo non penetrato dalla sua estatta ricerca; ond'è che suo con razione dar poi quei giudizi, che tanto si dilungano dalla volgar' opinione.

Numo certamente meglio di Voi, gentilifimo Sig. Marchefe, portà fostener l'impegno, per le vosfre splendidisfime qualità, e per la fomigliava degli acuti pensferi, che, se aucor vivo sosse il Casselicatro, ci stringerebbe seco in indissolubile amicizia, ed anssoss l'uno e l'altro d'acquissare le più prosonad dottrine, ci porrebbe il comun genio ad uno stesso partiro d'accettate addunque con animo generoso, come solete, questo mio picciolo dono in mercè delle

delle tante obbligazioni, che vi debbo, e co'l vostro scudo disendete il suo nome, che ritorna di nuovo alla luce in questi sogli. Saranno le cost di lui lezione degna di voi, e la vostra disesa conveniente a lui; ed io averò con ciò sodisfatto alla stima, che bo per il Castelvetro, ed alla servità, che vi prosesso, e che mi renderà sempre desideroso di ottenere il vostro cortese aggradimento.





### VITA

#### DI LODOVICO CASTELVETRO

COMPOSTA

DAL SIG. LODOVICO ANTONIO MURATORI

BIBLIOTECARIO

DEL SERENISS. SIG. DUCA DI MODENA.



A nobil Famiglia de Caftelvetri, che tuttavia leguita la fiorire in Modena nella periona del Marchefe Ercole, e in altre fchiatte della medefima, fe è rinomata-ientro e fuori d'Italia, ne ha l'obbligazione spezialmente a Lodovico Cafteverro, il quale non meno a lei, che alla Patria recò non poca gloria nel Secolo XVI. Venne quefti

alla luce in Modena l'Anno della nostra Salute 1905, nella Casa, che è ora de Signori Ingoni di rincontro alla Chiefa delle Monache di Santa Chiara; e surono suoi Genitori Jacopo Castelvetro, e Barvolomes dalla Porta, amendue nobili e onoratissimi Cittadini; che nell' educazione di questo loro figliuolo non perdonarono a diligenza e Iresa

spesa veruna. Era un bel vedere, come anche nella puerizia mostrasse Lodovico vivacità e penetrazione d' in gegno fopra gli altri fuoi coetanei nelle Scuole della Gramatica, Aritmetica, ed altre Arti minori, e come al dispetto dell' ordinaria inclinazione de' fanciulii fosse follecito allo studio e paziente nell'imparare: cosa che il facea sopra gli altri amare da' suoi Maestri, e dava per tempo a conoscere, a qual' alto grado di scienza egli fosse per giugnere un giorno. Cresciuto poscia in età, e sbrigato dallo studio della Lingua Latina, e delle Lettere umane, fecondo l'ufo di que' tempi passò a provvedersi delle Scienze più illustri nelle principali Università d' Italia, cioè in Bologna, Ferrara, Padova, e Siena; e quivi spezialmente, per compiacere al genio del padre, si applicò allo studio delle Leggi; navigazione d'ordinatio più ficura e spedita al paele degli onori e delle ricchezze. Nè fu lieve l'avanzamento suo in sì fatti studi: studi nulladimeno, che per esfere, o parere alquanto asciutti, e poco dilettevoli, non poffono lungamente incatenare certi vigorofi Ingegni; e in effetto non furono bastanti ad innamorare di se gran tempo quello del Castolvetto, che ad altri più geniali al fine fi rivolfe.

Trovavali egli in Siena, Città anche allora feconda di nobili e spiritolissimi Ingegni, dediti alle Scienze, e spezialmente a coltivare la Filosofia, l'Erddizione, e le Lettere più amene. L'Accademia degl' Imromati, celebre di molto in que' tempi, era quella, che teneva in esercizio e in nobile emulazione que' valenti uomini, fra' quali ammesso Lodovica, tutto si diede anch' egli ad imitarli, senza più pensare a partirsi di quella gentile Città, e quasi

con dichiarata ribellione alla profession delle Leggi. Ma il padre fuo con tante lettere, e gli amici con tali efor--tazioni il tempestarono, che alla per fine si lasciò conventare in quella Università, con prendere ivi la laurea. Dottorale de Legistique ciò fatto passò a dimorare in Roma, così stimolato da esso Padre, e da un suo Zio materno, che già disegnavano sull'ingegno, e valore di questo giovane avanzamenti illustri di fortuna in quella Reina delle Corti. Era questo suo Zio Giovani Maria dalla Porta, Nobile Modenese, che di Segretario d' Alfonso I. Duca di Ferrara paísò a' fervigi di Francesco Maria dalla Rovere Duca d' Urbino, ellendosi contentato il Duca. nostro di cedergli questo suo valente Suddito, siccome personaggio di gran credito, sapere, e destrezza, perciocchè n' avea bilogno l'Urbinate per una sua gran causa, che si dibatteva in Roma, e n'ebbe poi anche bisogno per cert' altre importanti Ambascerie. Stavasi dunque in Roma Giovanni Maria Ambasciatore del Duca d'Urbino al Papa, ed ivi maneggiò così bene gli affari a lui commelsi, che nell' Anno 1530, esso Duca gli donò il Castello di Frontone col titolo di Conte, e col mero, e misto Imperio per te e fuoi Successori anche estranei, siccome costa dal Privilegio, o sia dall' Investitura, che registrata tuttavia fi legge nel Libro de' Privilegi de' Nobili e Potenti della Città di Modena, efistente nell' Archivio del nostro Comune; al quale Feudo mancando la Linea vivente de' Conti dalla Porta, è chiamata la Linea del fudetto Marchele Ercole Castelvetro, come costa dal Testamento d'esso Giovanni Maria dell'Anno 1540., ch'io ho avuto autentico fotto gli occhi. L'efsere dunque il Porta Cortigiano A 2 vecchio

vecchio, ben provveduto di amistà e di gran protezioni, e ben'introdotto presso il Papa stesso per cagione del suo merito, ed impiego, avrebbe a lui renduto facile il condurre in Roma ben' alto la fortuna del Nipote, da lui teneramente amato come figlinolo, anche perchè de fuoi propri non ne aveva alcuno. Anzi andava egli già meditando per follievo della propria vecchiaja, addestrato che l' avesse alquanto nelle arti della Corte, di scaricare fopra di lui il peso de i negozi del Duca suo Padrone. E perciocche avea riportato dal Papa promessa del Vefcovato di Gubbio per un suo fratello Religioso Carmelitano, scoperto di poi non assai abile per tanta dignità, misesi il Porta in pensiero di far cadere nella persona del Nipote più meritevole, mercè delle buone intenzioni a lui date dal Pontefice, la mitra di quella Città, allorchè fosse venuta a vacare. E manifestògli ancora cotali fuoi difegni, a fine di maggiormente incorarlo all'efercizio delle Leggi, e de i negozi della Corte.

Ma non s'accomodava il genio di Lodovico a fomigliante navigazione; e non vi fi sapea piegare, perchè
in cuore di lui mancavano que' due gran mobili delleazioni umane e sostenitori d'immense satiche, l'Interesse,
e l'Ambizione. E però non andò molto, ch' egli senza
far motto al Zio, nascosamente si partì di Roma, e tornossene a Siena, dove seguendo la forte sua inclinazione,
si diede affatto allo studio delle buone Lettere Greche,
Latine, e Vulgari, satta perciò lega e compagnia conBernardino Masseo, che si poi Cardinale, con Marcello
Cervino, che poi salì alla Cattedra di San Pietro col
nome di Marcello II. e con Alessandro Piccolomini, che

riuscì poi insigne Filosofo, e con altri valorosi Ingegni o Cittadini, o dimoranti allora in quella illustre Città. Duro la stanza del Castelvetro in Siena, finattanto chè gli venne fatto di placare il Padre, altamente fdegnato contra di lui, del che afsicurato se ne tornò alla Patria; e quì senza mutare tenor di vita continuò il corso delle fue letterarie fatiche con tanto ardore d'animo, che in breve tra per la foverchia applicazione, e per le fmoderate vigilie, si tirò addosso una quartana assai molesta, e sì amica di lui, che per due anni non seppe indursi ad abbandonarlo giammai. Ne qui ristette lo sconcerto della fua fanità. Uno sputo di sangue l'assalì, e se gli rende famigliare, fgorgando talvolta in sì fatta copia, ch' egli ne restava troppo infievolito, e quasi senza spirito vitale, di modo che niun più sapea promettergli lunga vita in sì funesta battaglia. Contuttociò, se per alcun giorno appena facea tregua il flusso del sangue, non. potea contenersi l' inservorato Castelvetro da' suoi studi, e massimamente da quello della Lingua Volgare: laonde tornando il fangue ogni due o tre mesi ad infestarlo, gli convenia languire di quando in quando. Durògli quella infermità da dieci in dodici anni, nel qual tempo s'aftenne quasi sempre dal mangiar carne, e bere vino, e guardossi da altri cibi e liquori, creduti da' Medici più d' altri generativi di fangue, vivendo perciò folamente di pane, erbe, pesci, e frutta, e bevendo acqua pura: per la qual maniera di vivere, non meno che per la indisposizione fuddetta, fe gli venne talmente a guaftare la compleisione del corpo, che non sù di poi mai più sano in vitat fua, tuttoche l' avelle la Natura provveduto d' una... dispo-

disposizione quadrata di membra, e buonissimo temperamento, e vivo colore nel fuoi primi anni.

In questo mentre, e maggiormente da che cominciò a respirare da' suoi malori, non lasciava il Castelvetro di coltivare gli studi a lui cari, e di promuovere anche gli altrui con tutta follecitudine in Modena Patria fua, sì coll' incitare i giovani all'amore, e alla coltura delle-Lettere, e sì con procacciar loro quanti commodi potea, perchè si addestrassero ogni di più all' Arti e alle Scienze. A lui dunque principalmente si dee, che il nostro Comune con publici falari conducesse nomini di gran valore, che in pubbliche Scuole infegnaffero spezialmente le Lettere Latine, e Greche, e la Giurisprudenza. Nè qui è da tacere, che circa il 1537, fu a perfuafione di lui, e di Giovanni Grilenzone chiamato a leggere Lingua Greca in Modena Francesco Porto, Greco nativo di Candia.; uomo di rara erudizione, e intendentissimo della sua, non meno che della Lingua Latina, siccome ne fan tuttavia fede l'Opere da lui date alla luce; e Padre d'Emilio Porto , personaggio anch' egli notissimo sra i Letterati. Leggeva questi parte in privato, parte pubblicamente. nel Palazzo del Pubblico, cioè nella Sala de' Notai (por appellata della Spelta, e finalmente ridotta in grandiolo Teatro) Lettere Greche, e con tal credito e concorfo. che non folamente traevano in copia ad udirlo i giovani Cittadini, ma anche affaiffimi forestieri vi concorrevano. Si stette Francesco Porto con tale efercizio in Modena. fino all' Anno 1546, in cui chiamato con ricca provvifione da Ercole II. Duca, che era tutto inteso ad arricchire d' nomini infigni l' Università di Ferrara, egli colla (ua

sua Famiglia si portò colà, lasciando la Cattedra sua. vota in Modena. Ma ben tolto fu questa riempiuta da un'altro anche più eccellente Ingegno, cioè da Carlo Sigonio, figliuolo di Niccolò Maria Sigone Cittadino Modenese, che poi divenne uno de' più samosi, e dotti Letterati non dirò di Modena, ma dell' Italia tutta. Era. questi allora giovane di circa ventisci anni, forse prima discepolo di Francesco Porto, ma certamente tornato allora di Padova, nella cui Università avea studiato Filosofia, e Lingua Greca; Salariato anch' egli dal Pubblico nostro, seguitò ad insegnare in Modena, finchè dell'Anno 1552, invitato a leggere da' Signori Veneziani con falario di dugento scudi l'anno, colà passò, e quindi a Padova e a Bologna, nelle quali Città andò pubblicando quell' Opere infigni, che il renderono tanto celebre. e gli afficurarono l'immortalità del nome nella Repubblica de Letterati. Oltre a ciò foleva il Castelvetro anch' egli nel medefimo tempo leggere ed elaminare privatamente in propria casa in una scelta adunanza di gente. studiosa alcuno de gli Antichi Autori Greci e Latini: costume anche oggidi offervato in Modena dal Marchese Giovan-Giuseppe Orsi, dottissimo e rinomatissimo Letterato, che questo geniale esercizio da moltissimi anni non ha mai interrotto. Finalmente conferiva non poco alla gioventù studiosa allora di Modena il maraviglioso zelo di Giovanni Grilenzone Cittadino e Medico di gran credito, perciocchè anch' egli in cafa propria istitui una raunanza, coltivata parimente dal Castelvetro, amicissimo fuo, in cui ogni di fi leggevano e difaminavano due degli Antichi Autori, l'uno Greco, e l'altro Latino, impinimpinguandosi e agguzzandosi così le menti degli studiosi nella Erudizione, e nella Critica faggia dell'Opere altrui. Fu il Grilenzone non folamente uomo per la fua varia Letteratura, prudenza, e destrezza egualmente amato, che riverito allora nella nostra Città, ma anche sì utile alla Patria per l'incitare ch' ei faceva di continuo allo studio e all'accrescimento delle Scienze gli altri suoi Concittadini, che sarebbe da desiderare, che in ogni Città si trovasse almeno una di queste nobili balie e nutrici degl' Ingegni, giacchè i Mecenati quanto è facile il desiderarli, altrettanto fempre fu e fempre farà difficile il ritrovarli. Anzi perchè di questo medesimo Valentuomo mi truovo avere alcune Memorie scritte per suo divertimento dallo stello Castelvetro, crederò io di far piacere nonmeno alla mia Città, che al Pubblico tutto, coll'inferirle quì, ful riflesso ancora, che possano giovar coll' esempio a quei che verranno dopo di noi. Scrive egli adunque così:

"Io non sò, se altra Patria sia tanto obbligata ad alcun"suo Cittadino privato per esempi e per cose civili ben
"fatte, quanto Modena è obbligata a Giovanni Grilen"zone, di cui saremo alcune parole, acciocche rendiamo
"alcune testimonianze in queste brievi memorie al suo
"valore. Erano sette Fratelli, trà quali egli non era il"maggiore d'essi, nè il minore, cinque de quali avevano.
"Meglie e Figliuoli; e alcuni de predetti sette Fratelli
"erano reputati, & erano di natura sieri, e bizzarri, &
"incomportabili; e nondimeno tanta su l'autorità sua"verso i Fratelli, che sece, che dopo la morte del Padre
"loro, che su dell' Anno di Cristo 1518. stettero tutti con

"la Moglie e co' Figliuoli in una cafa, vivendo in co-"mune con fomma concordia, fenza pure una parola-"acerba tra loro avervi infino all' Anno 1551., nel qual' "anno morto lui, ch' era il legame, che riteneva i Fra-"telli insieme, si divisero, separando ciascuno se dagli "altri. Cialcuna Donna aveva la fua Fante, che ferviva " alla camera, & eranvi le fanti, che fervivano a tutta "la Cafa per far mangiare e bucato, e fimili cofe; e ciaf-" cuna delle Donne prendeva il reggimento della Cafa "la fua fetti nana a vicenda, comandando alle predette "fanti; e cialcuna faceva far pane, e bucato la fua fettimana. Mangiavano in una Sala capace i fetre Fratelli "e le cinque Donne ad una tavola, & i Figlinoli magrgiori; ma i minori, che non erano meno di 45. o di 50. nin quel tempo medefimo ad una tavola più balla nel cospetto de' Padri e delle Madri e de' Zii, & erano ser-, viti dalle Sorelle più grandicelle. Mangiavano ancora , alla tavola più alta con esso loro i forestieri, i quali perano affai e continui, conciofia cofa che la predetta. "Caía fosse un pubblico comune albergo de Letterati, » e d'altre persone di valore, che passavano per la Città "di Modena; e molti s' invitavano da se, non essendo "chiamati, per vedere quest' ordine e concordia, parendo "loro cola non mai più vista e miracolosa. Niuno de' predetti Fratelli era oziolo o scioperato. Egli era Medico, un'altro era Giudice, un'altro Speziale, un'altro , Mercanie da panni di lana, un'altro avea la cura della "Cala, e un' altro attendeva a quella della Villa, & un' naltro era Prete. E quantunque le facolta non follero "molte, nondimeno per l'ordine e buon governo basta-» vano a tanta fpefa. "Egli

"Egli udi Panfilo Sasso, che in casa continuamente "fponeva un Libro Latino in Modena. Udi in Bologna "Lodovico Boccadiferro, che leggeva pubblicamente la "Loica. Udi molti anni Poretto Pomponaccio, che leg-" geva pubblicamente la Filosofia, & udillo finche morì, ne lui morto si diede alla Medicina; & udi Girolamo "Firenzuola, e fu con lui a vederlo medicare gl'infermi. "Ora aveva la mano tanto veloce, che scriveva ciascuna "parola, la quale il Pomponaccio diceva leggendo, non "lasciando da parte ancora i motti, de' quali il Pompo-"naccio abbondava più che non conveniva a Filosofo. E "perch' egli non iscriveva nulla delle sue lettere, per la "mano del Grilenzone si sono conservate; il quale aven-"done fatta copia a molti, fono al presente tanto divulgate, "quantunque non sieno stampate, che non è niun Lettore pubblico di Filosofia; che non le abbia, e non se n' abbel-"lisca in leggendo. Fu il primo, che operò, che in Mo-"dena s' introducesse la Lingua Greca, nella qual Città prima non si nominava pure, non che s'intendesse o stu-"diasse. Capitò in Modena un Marco Antonio da Crotona, "che era tinto di Lettere Greche; e volendo insegnare. ", quello, che sapeva, su salariato da lui, e da altri ad istan-"za di lui, & infegno alcuni mesi i principi della Lingua "Greca; e ne diede tanto gusto, che sece venir volontà a "lui & a gli altri di falariarlo privatamente, & operare, "che il Comune falariasse Francesco Porto Cretese, persona " profonda in quella Lingua e nella Latina, facendolo "leggere pubblicamente. Sotto la Dottrina del quale "molti impararono assai della predetta Lingua. Ma. " perchè Messer Ercole II. da Este Duca di Ferrara voleva

"leva fare uno Studio fioritissimo, avendovi condotto "Andrea Alciato famolissimo Legista, e Vincenzo Maio-"raggio Filosofo di gran grido, vi conduste ancora. "Francesco Porto, per avervi un Greco sufficiente e di "nome. Laonde vedendo il Grilenzone la Patria fua-"rimanere senza insegnatore di Lingua Greca, ordinò , che in casa sua ogni giorno fossero lette a certa ora due "Lezioni una Latina e l'altra Greca per coloro, che , fossero più sufficienti, & erano stati discepoli del Porto, "a chiunque vi voleva intervenire. E così furono inter-" pretati i più difficili Libri della Lingua Latina, e fra "gli altri Plinio dal principio al fine, e i più difficili

"della Lingua Greca.

"Si leggeva fenza pompa di parole, di prologo, nè "s'interpretavano se non i passi più difficili, sopra i quali " ognuno degli alcoltatori poteva dir liberamente il parer "fuo; e si faceva giudicio delle cole lette, e spezialmente "delle cose de Poeti, approvandole o riprovandole. Il "qual giudicio era di gran giovamento a' giovani, de' guali alcuni fono riulciti uomini molto valenti . Fu negli autore, che s'ordinassero certe cene a certi tempi "dell'anno, nelle quali interveniva folamente un certo "numero di persone, che per l'ingegno potessero ubbidire "alla legge delle cene; e ciascuno della brigata faceva. "la fua cena, la quale per legge ordinata e approvata da tutti era limitata e di quantità e di qualità di vivande " e di giuochi e di fimili cole. Et in cialcuna cena era-"proposto alcuno efercizio ingegnoso, come che ciascuno , dovelle comporre Epigramma Greco, o Latino, o Sonetto, o Madrigale fopra alcuna, o alcune vivande recate

recate in tavola; o che niuno potesse domandar da bere, " se non in quella Lingua, che il Signor della cena prima " domandava, nè domandare con quel modo di parlare, "col quale fosse stato domandato o da lui o da altri altra "volta; nè gli era dato, se non ne domandava. Che-"ciascuno dovesse dire tutti i proverbi, che erano intorno "ad alcuno animale terrestre, o acquatico, o celeste; o "tutti i proverbi, che fono intorno ad un Mele, o ad "alcun Santo, o ad una famiglia della Città; o che-"ciascuno dovesse dire una novella della Vita di Tom-"maso dal Forno Vescovo Gieropolitano, o simili cose. "Riformò il Collegio de Medici, e fece gli Statuti del "detto Collegio, & operò, che fossero approvati dal "Duca Ercole. Non si faceva pace o parentado niuno , da tenerne conto, che egli non fosse mezzano. Scrisse "un Libro per ordine d'Abici delle Famiglie tutte della "Città di Modena, raccontando in quale stato fossero a' "fuoi di, e quali uomini notabili avessero, e quali fos-"fero nobili o vili. Il qual Libro non s'è pubblicato, ma "è rimasto a' figliuoli, potendo per verità scritta in esso " partorire alcun' odio allo Scrittore dal pubblicatore.

Tali dunque e tanti erano allora in Modena gl' incitamenti e gli ajuti alla gioventù fludiofa per inoltrafi nell' Arti e nelle Scienze, effendone appunto flati principalmente promotori il Grilenzone e il Caffelvetro. Mi fia lecito il dire, che felì ben' alto allora la gloria di questa Città, perciocche Modena da se sola, e allorasenza Cotte, e senza altrui influsso, produsse tanti e sì valenti e celebri Letterati, che poch altre d' Italia la pareggiavano, e non so se altra le andasse innanzi in

questo

questo pregio. Imperciocchè nell' Anno 1540, cioè in uno stello tempo potè Modena mostrare per gloria sua viventi, e suoi Cittadini, oltre al Castelvetro e al Grilenzone suddetti, Jacopo Sadoleto Cardinale, uno de' più chiari lumi, ch' abbia mai avuto quel facro Collegio, le cui Opere stampate fan tuttavia ampia testimonianza del raro suo merito; e Tommaso Badia parimente Cardinale, già Maestro del Sacro Palazzo, e persona insigne per fantità e prosondo sapere; e Gregorio Cortesi anch' ello Cardinale, prima Abate di San Benedetto di Mantova, e degno emulatore del Sadoleto nella perizia delle Lingue Greca e Latina, e illustre. Poeta, e gran Teologo anch' esso, come pur' anche lo dimostrano i suoi Libri dati alla luce. A questi splendidi personaggi credo ben' io di poter aggingnere anche Giovami Morone Vescovo di Modena, creato Cardinale insieme col Badia e col Cortesi nel 1542, da Paolo III, cioè uno de' più dotti ed infigni Porporati, che fostenessero il decoro della Chiefa Romana nel Concilio di Trento e in Roma: perciocche quantunque di patria fosse Milanese, pure allevato da funciullo in Modena, e qui fatti i suoi studi, e quì col Padre onorato della Cittadinanza, e poi della Mitra di questa Città, può con tutta ragione annoverarsi fra gl'illustri Modenesi. Fioritono del pari nel medesimo tempo Gabriello Fallepia, per la fua fingolar fcienza, e vari fuoi trovati celebratissimo fra i Medici e Notomisti, e vivo tuttavia nell' Opere fue; ficcome ancora il fopra mentovato famolissimo Carlo Sigorio, Letterato d'immortale memoria, e gloria de'fuoi tempi, il cui folo nome basta per un grande elogio a lui e alla Patria fua. Non debbo però tralasciar di dire, che questi due ultimi nobilissimi

Ingegni, del pari nelle Latine, che nelle Greche Lettere verlatissimi, ebbero grande obbligazione al nostro Castelvetro, perciocche da lui istradati e ajutati nella carriera degli studi pervennero a quella gloriosa altezza di dottrina e di fama, dove pochi arrivarono : del che il medesimo Castelvetro si pregia nella Risposta al Varchi, di cui parlerò a suo tempo. Aggiungasi a questi rinomati perionaggi Francesco Maria Molza, uno de' più felici Ingegni, che al fuo tempo avesse la Poesia Latina e Italiana, e celebrato da tanti per gli fuoi versi, noti a chiunque è amico delle Mule; siccome ancora Gandelfo Porrino, le cui Rime furono e fon tuttavia in gran credito : e Antonio Fiordibello, Canonico della nostra Cattedrale nel 1537. e quindi Vescovo di Lavello nel 1958., e insieme col celebre Monfignor Giovanni dalla Cafa, Segrétario di Paolo IV. e di San Pio V. Pontefici, uomo che per la fua letteratura Ebraica, Greca, e Latina, e per l'Opere sue date in luce, fu in fomma riputazione, e perciò appellato dall' Ughelli Vir eruditione fingularis, omnique scientiarum genere illustris. Nello stesso grado di Segretario servi a Papa. Giulio III. Paolo Sadoleto, Vescovo di Carpentrasso, e figlinolo d'un cugino del fopralodato Jacopo Cardinale, anch' ello infigne Filosofo, e Teologo, ed eloquentissimo nelle Lingue Greca e Latina. Allievo parimente del Castelvetro su Benedetto Manzuolo, che poi salì al Vescovato di Reggio, e che oltre all'ellere stato ottimo Filosofo, e delicato Poeta, avanzò tutti gli altri suoi condiscepoli nel comporre sì in prosa, che in versi, sì in Greco, che in Latino. E compagno ne gli studi al Castelvetro fu Giovan-Maria Barbieri, che poi fu Cancelliere e Segretario

tario del noltro Comune, e che oltre all'effere stato eccellente Poeta velgare, riusò intendentissimo dell'antica Lingua Provenzale, di cui pure dilettossi non poco anche il Castelvetro: pregio che sorse in iniun'altra Città d'Italia, suorche in Modena, si pote allora ammirare. Così ancora prosittò delle sue lezioni ed esempli Agossimo Gadaldino, di cui siorice la posterità in Venezia in grado illustre, che dal Greco tradusse in Latino varie Opere di Galeno, d'Oribasso, e d'altri Medici Greci: nel quale. Studio sina gli stessi tempi suo imitatore Niecolò Macchella, ben cognito a' Medici eruditi per le sue traduzioni dal

Greco, e per gli fuoi Libri di Medicina.

Non pochi altri eccellenti Letterati potrei qui io registrare, e tutti Modenesi, e tutti sioriti nel tempo del Castelvetro, e molti per cura industriosa di lui, e per lo studio delle Lettere Greche qui introdotte. Ma basta. bene, quanto ho già brevemente accennato, affinche si conosca, in quanto pregio sosse allora per l'amore alle Lettere, e per la felicità de' fuoi ingegni la Città di Modena, e quanta obbligazione ella avelle a Lodovico Castelvetro, il quale niuna diligenza ommetteva, e conpremura costante vegliava, affinche i giovani profittassero nelle Scienze, e ne buoni costumi, esempio lodevolissimo di ottimo Cittadino, e di Letterato liberale, e fenza invidia, per cui fu riputato un' altro Socrate nella nostra Città. Formossi pertanto allora in Modena una Raunanza d' nomini e giovani studiosi in numero di trenta, fra' quali spezialmente si contavano lo stesso Castelvetro, e Lodovico del Monte, che poi pallato in Polonia fervì al Rè Sigifmondo I L e alla Regina Bona in grado di Segretario, e in

legazioni a vari Papi, e Principi, con fommo fuo decoro e lode, per cui gli fu anche affegnata ful Ducato di Bari una pentione annua di due mila Scudi d' oro con altri distinti onori e profitti. E per tacere degli altri, rifplendevano in ella raunanza anche Filippo Valentino, e Alessandro Melano, due giovani forniti d'acutissimo ingegno, e di molte Scienze, e perciò carissimi sopra gli altri ad esso Castelvetro, il quale al giudicio loro credeva assai in. materia di lettere, e commendati non poco da Paolo Manuzio, dal Varchi, e da altri. Chiamavafi tal compagnia l' Accademia, tutto chè non folle ordinata fotto leggi co flatuti, come fogliono effere fomiglianti Congregazioni di gente studiosa. Tra loro si difaminavano l'. Opere Greche, o Latine de' vecchi Autori, e si disputava intorno alle Scienze, efercitandovisi sopra tutto in varie guise la Critica letteraria. Ma nell' andare degli anni tali contratempi e sturbamenti avvennero alla carriera di questi Accademici, che si videro balzati quà e là da strepitosi venti, e alcuni ancora oppressi dalla gagliarda tempesta, e spezialmente il nostro Castelvetro, siccome andrò io partitamente, e con tutto amore della verità, esponendo.

Bollivano allora in Germania, e facevano granrumore per tutta la Cristianità le novità di Martino
Lutero, che fotto lo speziolo titolo di Risormatore si dichiarò capital nemico della Cattolica Religione suamadre; alle quali poscia tennero dietro quelle d'altri
Eresiarchi e Novatori, e massimamente di Giovanni Calvino. Ne su sconvolta la Germania tutta, l'Inghilterra,
e la Francia; anzi all' Italia stessa minacciò quello siero
incendio d'appiccarsi in varj siti; e sarebbegli forse riuscito.

scito, se la vigilanza de' Sommi Pontesici, e de' Tribunali dell'Inquilizione non l'avessero soppresso per tempo in varie Città. Allora fu, che in Modena forse sos petto di maligni umori per cagione appunto dell' Accademia., che ho teste mentovato. Se avelle sì o nò buon fondamento un tale sospetto, non ardirei di facilmente deciderlo io. Ben sò, che in que' tempi erano in bocca del volgo stesso le scene nuove, che tutto di s'udivano per cagione delle fette di Lutero, e degli altri fuoi pari; ma più ne doveano parlare i Letterati. E siccome in tempo di guerra, di sedizioni, e tumulti, ogni movimento fa paura, e ingenera fospezioni: così e più accadeva in. quella deplorabil ribellione e guerra di Religione, di modo che poco ci voleva ad effere fospettato fautore di perverse opinioni, e il tolo ragionarne passava talvolta per delitto. Nè si può senza ingiuria del vero negare, che allora anche nella parte più riferbata del Cristianesimo. cioè nell' Italia, non aveisero preso piede vizi, e disetti negli Ecclesiastici, abusi nella Disciplina, e opinioni fra il volgo, che non s'accordavano colla dottrina fempre incorrotta e costante della vera Chiesa di Dio, cioè della Cattolica Romana; perciocchè per levare appunto questa ruggine faticò per tanti anni il Sacro Concilio di Trento. Facile è, che i Letterati Modenesi d'allora. siccome persone, che sapeano distinguere il nero dal bianco, ne si volcano lasciar menare pel naso da certi Dottorelli, che si contentano della superficie delle cose, talvolta se la prendessero contra de i suddetti popolari abusi; ne di più occorreva per tirarsi addosso l'odio e i rimprocci di molti, e il finistro concetto di aderenti alle follie

follie degli Eretici. Tommalino Lancellotto, ottimo Cattolico, che lasciò un Diario scritto a penna delle cose avvenute in Modena per molti anni a' tempi fuoi, e confervato nella Biblioteca Estense, notò fra l'altre cose. all' Anno 1538, che i Letterati appellati quelli dell' Accademia, fra' quali annovera un forestiere, che legge il Greco, (cioè Francesco Porto) appuntavano ogni parola de' Predicatori, e le interpretavano in mala parte, e ban fatto scendere di pergolo vari Predicatori per questo. Aggiugne al seguente Anno, che v' era scisma fra i Religiosi e Modenesi, perchè non vorriano, che nissimo parlasse di loro Religiosi: e pure assai ce ne sono, che danno mal' esempio nel vivere, vestire, conversare &c. Per queste cagioni adunque, e per altre simili si sollevò una voce ingiuriosa da chi era punto, e si sentiva contradiare, che in Modena passeggiassero francamente persone di Dottrina mal sana, e potersene temere gravi perigli; e chi mal fofferiva sì fatti Cenfori, ne portava ipelle doglianze ed accuse a Roma, incitando quel sacro Tribunale a gastighi e ripari. Per testimonianza del suddetto Lancellotto nell'anno 1541, citato all'Inquisizione di Modena Don Giovanni Poliziano, detto altramente de' Berettari, Sacerdote, & uno dell' Accademia, eccellentissimo nella Poesia volgare, e commendato perciò dal Giraldi nel Dialogo II. de' Poeti del fuo tempo, perchè non comparve, fu scomunicato. Ma egli se n' andò tosto a Roma a trovare il celebre Francesco Maria Molza, che stava a' servigi del Cardinale Farnese Nipote del Papa, e fatto chiamare l'Inquistrore a Roma, si giustificò sì felicemente, che dopo pochi meli fe ne tornò con tutto fuo onore alla Patria.

Ciò non oftante non ilcemarono, anzi di mano inmano andarono crescendo gli occulti e palesi schiamaz:i contro a gli studiosi Secolari di Modena, di modo che Roma nel 1542. cominciò a strepitare di molto, e a tempestare con lettere forti Ercole II. Duca di Ferrara, e del pari il Vescovo di Modena, acciocche togliessero via i mali semi, che la sama attribuiva a questa Città, e che pur troppo in altre d'Italia aveano gittate alte radici, e prodotto non poche aposbasie, come è noto per le Storie. Increbbe forte al Duca nostro, e a tutti i buoni Cittadini di Modena, che una Città fin da' primi Secoli della Chiefa di Cristo tenacissima e gelosissima della putità della Fede Cattolica Romana, e più che mai costantissima nella vera credenza, venisse ota dipinta con colori al tutto contrari nella mente del Sommo Pontefice, e della facra. Corte di Roma; e però allora fu che divampò lo zelo d'alcuni de' più illustri personaggi, de' quali allora a maraviglia abbondava la Città di Modena, a fine di attestare al Papa e al Mondo l'inviolabile attaccamento di questi Cittadini a i dogmi della Chiefa di Roma... Vennero dunque a Modena apposta per questo nel 1542. il sopralodato Cardinale Cortesi, e Monsignor Fietro Bertano dell' Ordine de Predicatori, allora Velcovo di Fano, e Modenele anch' egli, che gia difcepolo del nostro Cardinale Badia cotanto nelle Scienze, e spezialmente nella Teologia s' avanzò, che riufci uno de' più dotti e infigni Prelati del Concilio di Trento, e Nunzio a Carlo V. e poscia nell'Anno 1551. si vide per gli eminenti suoi meriti decorato della Porpora Cardinalizia da Giulio III. Unitifi pertanto questi due luminosi Cittadini di Modena col

Cardinale Morone Vescovo nostro di sempre gloriosa ricordanza, si diedero a trattare de' mezzi propri per calmare i sospetti suscitati nella Corte di Roma, e liberare i loro Concitadini dalla taccia ad essi imposta o dalla malignità o dalla ignoranza di taluno. E perciocchè stava forte a cuore questo interesse anche al Cardinale Jocopo Sadoleto per l'amore ch' ei portava alla Patria sna, si prevalse dell' occasione ch' egli ebbe allora di passare per Modena Legato a Latere del Papa al Rè di Francia; e applicatosi anch' egli co' fudetti perfonaggi nel medefimo Anno 1542. die l'ultima mano all' affare. Non apparve, che alcuno fosse veramente infetto di sentimenti biasimevoli; e però si ricorse al ripiego praticato fin da' primi secoli della. Chiefa in si fatte congiunture, cioè dell'accettazione e sottoscrizione di un Formolario, o sia di quaranta e più Articoli di Fede, mandati da Roma a tale effetto. Fece ad essi la Prefazione col suo elegantissimo stile il Sadoleto, e poi questi surono di buona voglia sottoscritti da i Confervatori della Città di Modena, e da cadaun Letterato, onde era composta l'Accademia, fra' quali uno su Lodovico Castelverro. Leggesi tuttavia l'originale di questo Atto nell' Archivio della nostra Città, e l' ho avuto auch' io fotto gli occhi. Ma perchè fopra Francesco Porto Lettore del Greco, cadeva il maggiore fospetto, e questi in oltre s' era in quei tempi allontanato da Modena, fi credette ciò maliziofamente operato per esentarsi dal sottoscrivere gli Articoli; ma ritornato egli dopo la partenza del Sadoleto, e rigettato dal Morone, benche si esibille pronto alla fottoscrizione, si adoperarono cotanto gli Amici, e spezialmente Meffer Lodavico Castelvetra Dottore (per quanto

golar

ne scrive il Lancellotto) che su ammesso, e per conseguente continuò a leggere pubblicamente come prima. Si godè tregua da lì innanzi in Modena, finchè nel 1545. si tornarono di nuovo a scompigliare non poco le cose de' Letterati, e ciò per colpa di Pellegrino degli Erri, uno degli Accademici stessi, e persona quanto nobile e dotta, altrettanto piccofa e fuggetta a fiere passioni. Abbiamo di questo Letterato alle Stampe i Salmi di David, tradotti per lui dalla Lingua Ebrea nella Volgare, e da lui comentati. Una beffa, come si suol tra Amici, a lui fatta da uno degli Accademici, ma non ricevuta da lui fecondo le leggi, o usanze dell'amicizia, accese costui di tal fuoco, che portatoli a Roma, e divenuto accusatore de' fuoi propi compagni, ritornò nell'Anno fuddetto a Modena con titolo di Commessario Apostolico, e andossene col braccio della Giustizia Secolare una notte per sorprendere Filippo Valentino Nobile e Dottore, cioè uno de' più valorofi, che s'avesse allora l'Accademia di Modena. Attesta il Castelvetro in alcune memorie, ch' egli lasciò fcritte a mano, che non fu forse mai niuno nella nostra Città, nè forse mai sarà, che desse o dia maggiore speranza in puerizia di dovere riuscire più letterato, e trapassare in dottrina tutti gli altri, di Filippo Valentino. Cominciò, effendo d' anni sette (cola che non si crederebbe, se non la raccontasse un' nomo di tanto credito, e sì pratico di quanto icriveva) a fare Epistole Latine, e Versi, e Sermoni Latini lungbissimi, composti con parole Ciceroniane, & a far Sonetti e Canzoni affai regolate, e con sentimenti lodevoli, non da fanciullo, ma da uomo (lodato perciò dal Giraldi, e da Giulio Ariosto ne' loro Libri Itampati). Se udiva Predica o Lezione, era ditato di tanto singolar memoria e buona, che la recitava tutta a mente senza lasciarne o mutarne parola, I Libri, che leggeva una sola volta, aveva sempre a mente; e non solamente quanto a' sensi, ma di molti ancora quanto è alle parole. E di certi se li terme a mente, finche viffe, come di l'irgilio, d'Orazio, di Catullo, del Petrarca, e di Dante. Udi ne primi ami in Modena Panfilo Saffo, il quale ogni di continuamente in casa per un'ora interpretava o il Petrarca, o Dante, o alcun' altro Autore ad iftanza delle persone. che il correggiavano. Fu uno il Sasso degli eccellenti Poeti Latini e Volgari, che s'avelle allora Modena, e maravigliofo improvifatore in versi, e per tale encomiato dal Giraldi, dall' Ariosto nel Furioso, da Batista Mantovano, e da altri infigni Letterati d'allora. Seguita appresso il Castelvetro a narrare altre mirabili pruove dell'Ingegno pronto e penetrante del Valentino, e massimamente l'aver egli fanciullo in una pubblica disputa di Legge fatta fare in Bologna da Alberto Berò Lettore di quella Università, fcavalcato, e svergognato con venti sottilissimi argomenti nno Scolare attempato e barbuto, infieme col fuo Maestro: e ciò alla presenza de Dottori più famosi d' allora, ciaè di Carla Ruino, Ladavico Gazzadino, Agostino Berò, Lorenza del Pino, e de gli Scolari Giovann=Angelo de Medici, che fu poi Papa Pio IV., Marcello Crescenzo, che fu poi Cardinale, e Fabio Mignanello, che fu Cardinale, e Giacopo del Pozzo, che fu Cardinale, e Girolamo Grati, e Fabio Acorambone, che furmo poi in Lettere famosi, e molti altri, i quali rimasera slupefatti, e giudicarona questa effere più tosta cosa miracolosa che naturale. Carlo Ruino fu di natura severa, e guardinga molto in ladare, e spezialmente gli Scolari, ne pare che ladasse mai, se non due Scolori: l'una si fu Giacopa del Pozzo suddetto, e l'altro fu Filippa

Valentino, del quale diceva spesso: Veramente quel Valentino è valente. Racconta di poi il Castelvetro, come, e perchò egli non producesse que s'frutti, che il siuo mirabil ingegno avrebbe potuto, restando di lui solamente alcuni versi Latini, e Italiani, e la Poetica d'Orazio tradotta interze Rime.

Ma ritornando al proposito nostro, non venne satto a Pellegrino degli Erri di cogliere in cafa il Valentino, perch'egli prefentita probabilmente la caccia meditata fe n' era andato con Dio, essendogli poi fra qualche tempo riuscito di essere eletto Podestà di Trento. Ma ben potè forprendere tutti i Libri di lui, parte de' quali questo principale Autore degl' imbrogli de' nostri Letterati portò feco a Roma, feguitando, finchè ebbe fiato, a fuscitare de' torbidi contra de' fuoi Concittadini, e già intimi Amici. Non truovo io nulladimeno, che in sì fatte turbolenze fosse fino allora involto il nostro Castelvetro; anzi so, ch' egli con tutta fua quiete nel 1542., e nel 1551, fu uno de' Confervatori, cioè uno de' dodici Presidenti del Comune di Modena; e il Lancellotto all'anno 1542. scrive, che i Signori Conservatori della Città banno eletto Meffer Batista Marescotto; Messer Lodovico Castelvetro, e Messere Antonio fu di Giovan-Francesco Valentino soprastanti alla fabbrica di Modena (cioè di Terra nuova) e all' abbellimento della Città in compagnia del Signore Governatore. E in oltre. dell' Anno 1555. stando Egli in Patria, sece per pubblico Rogito in compagnia di Giovan-Maria fuo Fratello l'assoluzione della Dote già costituita da Filippo Maria. e Francesco Maria juniore Gentiluomini a Madonna-Giovanna della Molza loro Sorella, e Moglie del fuddetto

detto Giovan-Maria Castelvetto. Nel 1553. avvennecoia, bensi di lieve momento fulle prime, ma che andò poi per si satto modo crescendo, che in fine trasse il Castelvetto in una gran tete di sastidi, incommodi, e disavventure. Ciò su la briga letteraria, ch' egli prese consmibal Caro, e che convien qui sporte, siccome il più rilevante passo della Vita di questo Letterato, e origine di

gravi guai per lui, e per la fua Cafa.

Nell' Aono diffi 1553. o in quel torno, Amibal Caro, Poeta di gran grido, e penna veramente felice, nato in: Civitanova Terra della Marca d'Ancona, e allora Segretario del Cardinale Alessandro Farnese, cioè d' un insigne Porporato, nipote ancora di Papa Paolo III. compose una Canzone in lode della Casa Farnese, e in deificazione (Poeticamente parlando) della Real Casa di Francia. Fu questo Componimento da gli amici del Caro immantinente spacciato per un capo d'Opera, e commendato fino a dire, che il Petrarca non avrebbepotuto far di meglio, e nè pure altrettanto. Fra i molti Modenesi, che allora usavano in Corte di Roma, uno si era Aurelio Bellincini Gentiluomo affai dotto; e questi, venutagli alle mani la Canzone del Caro, e fentendone fare tante maraviglie, volle, non fidandofi del fuo giudicio, udir quello del Castelvetro, e mandandogliela il pregò del fuo parere. Liberamente, come s'usa con gli Amici, scrisse il Castelvetro ciò, ch'egli fentiva di quel Componimento in venti parole o poco più, con pregare il Bellincini nel medesimo tempo, che non dicesse quelle ciance, o non le mostrasse come cosa sua ad alcuno; non perchè non le giudicasse ben' dette, e vere, e atte ad essere fofte-

fostenute in disputa, ma perchè sospettando, che il Caro, siccome persona di povero e basso stato montata in alto luogo pel favore di potente Signore, e per cagione del fuo poetare, troppo si turberebbe contra chiunque osasse di mettere in dubbio la bellezza e il merito de' fuoi versi, e non voleva dargli pretesto o motivo di fare o di direcontra di lui fuori di ragione quello, che poscia sece. Lasciò il Bellincini vedere le opposizioni, ma senza scoprirne l' Autore, e adiratofene altamente il Caro, andò tanto lavorando fott'acqua, e ípiando, che alla fine rifaputo per mezzo di Gasparo Calori Gentiluomo Modenese, onde veniva il colpo, lasciò scorrere la rabbia sua dentro e fuori di Roma, in mille improperj, villaneggiando il Castelvetro, spezialmente co' nomi dispettosi e indecenti di Pedantuccio e Gramaticuccio, e non ommettendo da lì innanzi occasione alcuna di nuocergli co' detti e co' fatti. Sono i Letterati non Filosofi, e massimamente i Poeti, ed Umanisti, una certa razza di gente schizzinosa e seroce, che tendono con quante for e hanno, e talvolta con quante arti fanno, a conquistarsi una provincia nell' ampio Regno della Fama e della Gloria. Se alcuno per avventura, e peggio se a bello studio, loro si oppone nel viaggio; e peggio di lunga mano, fe nel già confeguito possesso di questo ideal Principato li vuol turbare: eccoli bene spesso venire all' armi, e farfi tra loro una guerra più aspra e cieca, che i Principi del Mondo non fanno per temporali Regni ed Imperj, adoperando armi di ragioni, armi d'ingiurie, armi di dileggi, in una parola quanto mai fanno e vien loro alle mani, per iscreditare e atterrar pure, se possono qualunque loro avversario. Per questa

via appunto prese il Caro sotto titolo di disea a guerreggiare col Callelvetro; e questi dal suo canto francamente sostena il cimento; ne io son quì per decidere, chi s' avesse la ragione, o il totto, amando più tosto di lasciarne il giudizio intero a i Lettori. Dirò bensì, che il Caro sece la guerra da Umanista con tutto quel corredo di furore, che ho accennato di sopra; laddove il Castelvetto seppe sarla da Filosofo, tenendosi mai sempre sul serio, e sulle ragioni, senza seendere al vile uso delle ingiurie e de gli scherni.

Ora avendo esso Castelvetro inteso, che il Parere da. lui in confidenza scritto, era stato pubblicato come suo, e sembrandogli sconcio e disonesto il procedere del Caro, da che in luogo di ragioni combatteva con villanie, e trattava lui da ignorante e vile: uscì suori con altre-Opposizioni contra il Comento fatto dal Caro medesimo alla Canzone suddetta, alle quali poi lasciò esso Caro di rifpondere, essendogli bastato di negare, che foise suo quel comento. Sotto il nome di Gramaricuccio ferisse ancora una Dichiarazione chiestagli da un amico suo intorno ad alcune cole, che pareano per troppa brevità scure nel suo primo Parere: alla quale Dichiarazione il Caro diede poi nome di Replica, quasi che già fosse preceduta qualche Rifposta d'esso Caro. E fin qui la battaglia confiste in soli sogli scritti a penna. Meditava intanto il Caro, per qual via potesse egli abbattere sì poderolo avversario, e due ne scelse : l' una di misurar le sue forze con esso lui impugnando la penna; e l'altra assai più efficace e speditiva di spignerli addosso un rigoroso processo della Sacra Inquisizione. E quanto al primo ripiego

Dic-

ripiego, si diede il Caro a compilare un Libro in difesa della fua Canzone, e biasimo del Castelvetro, sacendosi in ciò ajutare da molti de i tanti Letterati, che allora. fiorivano in Roma amici della Cafa Farnele, e fuoi, e spezialmente da Benedetto Varchi, e da Giovan-Francesco Commendone, che su poi Cardinale, amendue perfone di gran valore nella lingua Volgare, e Latina e nelle cole Poetiche, ed Oratorie. Quivi introdotti a parlare Palquino, un Predella, un Buratto, e un Fedocco, s'ingegnatono que' begl' Ingegni di rispondere a tutte le opposizioni del Castelvetro, mordendolo in quante forme feppero, e caricandolo con vari scherni, e motti anche plebei, e uscendo infino suori delle quistioni letterarie, a fine di fereditarlo in tutto. Aggiuniero eziandio al Libro molti Sonetti, alcuni con titolo di Mattacini codati, ed altri di Corona, pieni d'ogni maledicenza e amarezza. Non ifpefero poco tempo dietro a quest Opera, o sia. Libello infamatorio, il Caro e i fuoi fautori; e fattene poi fare varie copie scritte a mano, le fidò egli a' suoi parziali non meno in Roma, che in altre Città d'Italia, acciocchè le andassero segretamente leggendo nelle converlazioni a i loro divoti, ma con guardarsi, che tra gli afcoltatori niuno avesse, da cui potesse il Castelvetro ricavare la dottrina e gli argomenti ivi contenuti. Sparfesi dunque da per titto, e ben tosto, la fama, che non sosse mai stato si pienamente e sortemente risposto ad oppofizioni di qualunque Cenfore; e intanto il Castelvetro era costretto a udire tutta questa universale sinfonia, senza potersi egli chiarire, se sosse con sondamento o nò, e fenza potere rifpondere ne pure una parola.

Diedesi in que' medesimi tempi suoco all' altra machina di acculare esso Castelvetro alla Sacra Inquisizione di Roma, ficcome appreiso dirò: e allorche il videro i suoi avveriari ben' involto in questa grave tempesta, e spaventato, e fuggiasco, preso il tempo, lasciarono uscire in pubblico l' Apologia, verisimilmente sperando, ch' egli avesse d'avere altro in cuore e in testa fra quegli sbattimenti di fortuna, che la voglia, e la quiete, e la forza di seguitare a combattere. Fu pertanto nell'anno 1558. cioè dopo cinque anni dal principio della controversia. pubblicato colle stampe del Viotti in Parma il Libello del Caro col titolo di Apologia degli Accademici di Banchi di Roma contra Lodovico Castelvetro in difesa della seguente Canzone del Commendatore Amibal Caro. Venuta alle mani del Castelvetro questa Apologia, s' applicò egli tosto a stenderne la Risposta, la quale su da lui terminata in poco spazio di tempo, quantunque per le sue traversienon fosse poi data alle stampe, se non l'anno 1560, in Venezia presso Andrea Arrivabene con questo modesto titolo: Di Lodovico Castelvetro Ragione di alcune cose segnate nella Canzone di Annibal Caro: Venice all'ombra de' gran Gigli d' oro. In quella occasione il prenominato Alessandro Melano Poeta della nostra Città, e intendentissimo delle. Lingue Greca, Latina, e Volgare; o più tosto Giovanni Barbieri fopra da me lodato (ficcome ha la fua Vita... scritta da Lodovico suo figlinolo, che è presso di me) compose varj Sonetti, appellati Mattacini, e Marmotte, con ritorcere contra il Caro le Rime de' pubblicati nell' Apologia; e a gli altri Sonetti d' ello Caro intitolati Corona rilpole ancora con trè Sonetti per cadaun Sonetto col

col titolo di Triperuno. Ma il Castelvetro, che non amava le baje, e si sarebbe vergognato d' adoperare armi, che fanno del plebeo, non folo non curò, ma anche rifiutò un fomigliante foccorfo (e però folamente dopo la fua morte ne furono dati in luce alcuni) a lui bastando di avere risposto alle cose essenziali, e d' aver difeso il suo onore, e la sua dottrina, nelle forme convenienti a Letterato onesto e savio. A questa opera del Castelvetro o non ardi, o non credette bene il Caro di dover replicare egli. Si rivolie dunque a Benedetto Varchi Fiorentino, fuo strettissimo Amico, e Letterato di gran polso e credito di que' tempi, ma Satirico, e di penna molto ardita, che gli tirò anche le coltellate di taluno addosso. inducendolo a pigliare lo scudo per lui. Consentì il Varchi, e in occasione di stendere il suo Dialogo delle Lingue, s'ingegnò di rifpondere a molti capi della Cenfura del Castelvetro, ma senza volere mai permettere, infin ch' ei visse, che si desse alle stampe essa sua fatica, non so se per diffidenza delle sue ragioni, o per apprensione della valentia di un tale avverlario, o pure per altro a me ignoto motivo. Ben sò, che folamente alcuni anni dopo la fua morte ( che feguì nel 1566. ) cioè nell' Anno 1570. piacque agli Amici fuoi, meno scrupolosi per lui, di pubblicare tal' Opera, siccome secero in Firenze per Filippo Giunti col feguente titolo: L'Erculano Dial go di Benedetto Varchi, nel quale si ragiona generalmente delle Lingue &c. composto da lui sull'occasione della distuta occorsa tra'l Commendator Caro, e Lodovico Castelvetro. Trovavasi in que' tempi ello Castelvetro, siccome dirò appresso, e suori di su. Patria ramingo, e in paele, dove infin gli mancavano

30

i Libri, che comunemente si fogliono da per tutto trovare, e aggravato da vari mali, per gli quali non istette molto a mancare di vita. Nulladimeno capitatagli fotto gli occhi questa fattura del Varchi, non potè ritenersi dall' intraprenderne la risposta, servendosi in tal congiuntura unicamente del Libro della fua memoria, e avendo in. animo di poter mostrare, come esso Dialogo peccava in tutto, o nella maggior parte delle cole fostanziali. E certo questo argomento delle Lingue era cosa da lui, e potevagli dare gran lume un Letterato si provetto, e penetrante in sì fatti studj. Ma non gli permise la morte, a lui fopragiunta nel Febbrajo dell' Anno feguente 1571. il continuare, e molto meno il compiere la meditata. impresa. Ne restò solamente un' abbozzo, cioè alcuni pezzi, non riletti, nè corretti da lui, i quali nondimeno Giovan-Maria Castelvetro suo fratello giudicò, e conragione, non indegni della luce; e però pubblicolli nel seguente anno 1572. in Basilea col titolo di Correzione di alcune cose del Dialogo delle Lingue del Varchi per Lodovico Castelvetro. Fu ancora, vivente ello Castelvetro, cioè nell' Anno 1567. dato alla luce in Bologna nella stamperia di Alessandro Benacci un Discorso di Girolamo Zoppio intorno ad alcune opposizioni di Lodovico Castelvetro, alla Canzone de' Gigli d'oro composta da Annibal Caro in lode della Real Cafa di Francia. Ma il Castelvetro, o sia perchè non curalle questa Operetta, o perchè non la vedelle mai (che allora egli era fuori d'Italia) certo non apparifce, che le desse risposta.

E tale su il corso della controversia letteraria sra il Caro, e il Castelvetro, a quietar la quale e a rappat-

tumare

tumare gli animi de' litiganti fi maneggiarono indarno varie persone, e fra l'altre Madoma Lucia dall' Oro moglie di Gurone Bertano, Gentilnomo Modenele, e fratello del Cardinale fopra mentovato, Donna di molto credito anche in Poesia, che senza saputa del Castelvetro nel 1556, ne trattò per via di lettere col Caro, ma fenza profitto per la durezza e alteriggia di quel Letterato. Tento il medesimo Domo Alfonso Principe Estense, uno de figliuoli delle terze Nozze d'Alfonfo I. Duca di Ferrara, con avere pregato il Castelvetro di consentire, per far piacere a lui, che provasse di riconciliarlo col Caro con quelle condizioni, che foisero oneste : al che si mostrò pienamente pronto elso Castelvetro, tuttochè si riputalse egli l' offeto; riferbatofi folamente di potere rifpondere, femai gli capitalse alle mani Scrittura alcuna del Caro contra di lui, giacche non era per anche fuori l'Apologia, di cui parlammo di fopra. Ma non procedette più oltre. il buon genio di questo valoroso Principe, rilaputo ch' ebbe, quanto fosse in tale materia intrattabile ed alpestro il Caro. E in effetto ad altro che a pace intendeva. allora il Caro, che fentendosi molto in forze per l'autorità del Cardinale Farnese suo padrone, e per le tante. fue amistà in Corte di Roma, non altro andava meditando, che di atterrare affatto l'odiato avversario, e più coll'arti poderose della potenza, che con ispauracchi di Scritture facili ad essere confutate dal Castelvetro. Diedesi dunque a studiare, come il potesse trarre al Tribunale della Sacra Inquisizione, e fatta trama con qualche Modenese ( che mai non manca in qualunque Città, chi per livore, o per interesse, o per altri motivi è da gli

altri Cittadini discorde) cercava ogni via di farlo pure. acculare per sostenitore di perverse, ed ereticali opinioni. E ben gli cadde in acconcio, che circa l' Anno 1556. nacque mala foddisfazione fra il Castelvetro, e un suo fratello chiamato Paolo, il quale perchè icialacquava il patrimonio, e menava vita poco onesta, su ripreso più volte, e fraternamente ammonito da Lodovico, ma fenza vedersene mai emendazione veruna. Il perchè già si trattava palesemente di metterlo in dovere col braccio della Giustizia, e con fargli levare l'amministrazione de beni. Un sì fatto disegno irritò sì vivamente l'animo di Paolo, che spirando solo vendetta, collegossi col Caro; e animato e ajutato da lui paísò a denunziare il fratello, come macchiato di cattiva credenza, all' Inquisizione di Roma. Che il Caro tentasse di far levare di vita il Castelvetro, fu allora detto e scritto; ma di un si nero pensiero, giacchè ne mancano le pruove, io ben volentieri vò crederlo innocente: ma non ofo già crederlo tale per ciò, che riguarda il tentativo d'opprimerlo colle accuie ad uno de' più riveriti e temeti Tribunali di Roma.

Pertanto fu citato colà il Castelvetro; ma egli non cedette ben fatto di comparire per non esporera agravi pericoli se stello in un paese, dove quantunque non avesse egli da temere del retto animo e sapere de i Sacri Gindici, pune gli dava non poco da pensare la prepotenza del Caro nimico, e de suoi fautori, e in oltre un fiero instituso, che correva in que tempi, e di cui parlerò fra poco. Alto non v'ha, che il Tribunale di Dio, in cui mai non ha luogo accettazion di persone, ne mai entra ignoranza, frode, o passione a perturbare la rettitudine de giudizi. Tennesi

Tennesi dunque il Castelvetro occulto quà e là negli Stati del Duca di Ferrara, finchè durò il Pontificato di Papa Paolo Quarto di Cafa Caraffa. Dopo di lui affunto al fommo Ponteficato Pio Quarto, allora configliato il Castelvetro dagli amici, e parenti, e massimamente da Monfignore Egidio Foscherari Vescovo di Modena, che volesse andare a Roma a purgarsi delle calunnie contra. di lui proposte, penò molto ad arrendersi; ma insistendo eglino fulla conoicenza delle infussistenti accuse, e con promettergli da buona parte, che non gli farebbe fatta pressura alcuna, poiche null'altro si esiggeva in Roma., fuorche l'ubbidienza, e la confessione della sua retta credenza, finalmente si diede per vinto. L'Anno dunque 1560, in compagnia di Giovan-Maria fuo amantiffimo fratello, cioè del Bisavolo del Marchese Ercole Castelvetro oggidì vivente, che nel Marchese Lodovico suo figliuolo, e ne figliuoli di lui, mira bene stabilita la fua nobil profapia, le n'andò a Roma con falvocondotto; e presentossi davanti a i Cardinali della sacra Congregazione. Dopo molte dispute su a lui conceduto come per carcere il Convento di Santa Maria in Via, mafenza aver dato mallevadore, e con libertà di praticate con chiunque a lui piacelle: cofa che attraffe a lui visite continue di Gentiluomini, e di persone letterate, bramole di conoscere di vista un personaggio di tanto credito e fapere. Furono molte le efaminazioni fatte allora al Castelvetro da Frate Tommaso da Vigevano deputato sopra il suo processo, il quale col Cancelliere della Sacra Inquifizione non lafciò mezzo per iscoprir pure in lui delle reità; ma non troyando altro in Lodovico, se non baoni

buoni costumi, e scienza profonda, venne finalmente alle batterie più forti, incutendo timore d'aspri trattamenti ora a lui, ora a Giovan-Maria fuo fratello, ove egli non confessasse i delitti a lui apposti. Stette costante il Castelvetro, affidato verisimilmente full'innocenza sua; ma all' udire in fine, che il Cardinale Alessandrino, o sia. Ghislieri, il quale fu poi Papa Pio V. venerato oggidì fugli Altari, Porporato per gli costumi e per le virtù veramente fanto, ma in concetto di fevero contrachiunque si trovava allora ( e non pochi ve n' avea ) o macchiato o sospetto d'Erelia, minacciava di voler porre in Ripetta nel Palagio dell'Inquifizione qualunque inquisito; e che niuno potria più loro parlar da li innanzi; e che contro a i pertinaci in negare si farebbe anche pasfato a i martori: allora fu, che al Castelvetro venne meno il coraggio, e spezialmente in riflettere a quanti e quali nemici egli avea in Roma, e alle superchierie, che ne potea temere, di maniera che cadde in tanta. malinconia, che gli pareva ognora d' avere il Bargello alle spalle, che il confinasse fra le strettezze e miserie d'una prigione. Laonde rivoltosi al Fratello, non cesfava di querelarfi di lui, accagionandolo, che fulle fue infinuazioni egli fi fosse condotto a sì duri passi e pericoli; e quantunque Giovan-Maria con forti ragioni tentasse di levargli di cuore la paura, rappresentandogli, quanta. fosse l'integrità di quel sacro Tribunale, e non dovere chi è innocente abbandonarsi giammai alla disperazione ie non per altro fulla speranza del soccorso del Cielo; tuttavia non mancavano altre ragioni, e affai gagliarde, a Lodovico da opporre al Fratello, e da moltrare fondatiflimi

datissimi i suoi timoti, non ostante, ch'egli non sentife nell'interno suo rimorso alcuno di colpa. Il perchèpotò più in lui l'immaginazione de' mali minacciati, che il conforto della coscienza, di modo che in tanta agitazione d'animo prese partito di suggirsene, siccome in fatti sece, con uscire di bel mezzo di del Monissero, e di Roma, avviandosi alla volta di Lombardia in compagnia del Fratello. Fu il lor viaggio tratto a buon fine, ma intrecciato da gravissimi pericoli e disagi, perche loro convenne gittarsi per vie sconosciute e scabbrose, totecndo da' cammini usati per noni cadere nelle mani degli Usfiziali e Governatori dello Stato Pontificio, a' quali, siccome ben si avvisarono, furono immediatamente scritte lettere con ordine di cercate ed artessare i suggitivi.

Io non fon qui per difendere, o scol pare il Castelvetro, perciocche egualmente ignoro dall' un canto le accuse e i lor fondamenti, e dall'altro le giustificazioni e ragioni favorevoli a questo mio infigne Concittadino. Tuttavia voglio ben qui ricordare, che il Timore e la Fuga presso i Criminalisti son di vero sorti indizi di reità, ma che. tuttavia non fono fegni ficuri di caufa cattiva; perciocchè sanno essi accordarsi, e s'accordano anche non di rado, coll' innocenza e colla retta cofcienza. A troppi abbagli, e a troppe segrete poderose passioni è suggetto ogni Giudice, che sia uonio, perchè appunto per esser' uomo, non può penetrare nell'interno altrui, se non per quelle vie, che inventate alla scoperta del Vero, possono facilmente condurre anche alla credenza del Falio, e a recar gravi affanni, e l'ultimo ancora degli affanni all'Innocenza. Che che fosse del Castelvetro, certo è, E 2

· che può servire di scudo o scusa allo sbigottimento alla fuga di lui l'apprensione, ch' egli ebbe della prepotenza de' fuoi avversari, e la costituzione rigi-· dissima de' tempi d' allora, ben diversa dalla savia e mite de' nostri. Poco ci voleva allora per tirarfi addosso il sospetto d'essere miscredente, e discorde da i -dogmi della Chiefa Cattolica; e per poco che fosse op-, posto da qualche zelante o malevolo, le carceri e i tormenti erano pronti. Per non addurne altri, basteranno quì due strepitosi esempli, che posso dire ne diede Modena stessa, e in quegli stessissimi tempi, perchè accaddero nella persona di due rinomatissimi Vescovi d' essa. Città, da me fopra mentovati, cioè del Card.nale Giovanni Morone, e di Monfignore Egidio Foscherari. Dall'Anno 1529, empiè il Morone con fommo plaufo la Sedia. Episcopale di Modena fino all' Anno 1550, in cui rinunziolla al Foscherari con riferbarsi una pensione, il regreffo, e la collazione de Benefizi; e mancato di vita nel 1564. il Foscherari, tornò egli a questa Chiesa con averla beneficata di molto, e governata fino all' Anno 1579. Porporato infigne, uno de primi lumi del Sacro Senato de' Cardinali, e memorabile per la fua rara pietà, rara. prudenza, rara letteratura, e per le nobilissime sue imprese fatte non meno in Modena, che in fervigio della Santa Sede, e della Fede Cattolica, effendo stato Legato Pontificio in varie occasioni, ed anche Presidente dell' Ecumenico Concilio di Trento, con aver' anche avuta la. gloria di terminarlo. Ora un personaggio sì Cattolico.e di sì alto affare, fotto Papa Paolo IV. Caraffa, Pontefice di zelo straordinario, ma forfe non realmente discreto. fu

fu per sospetti di Religione posto prigione in Castello Sant' Angelo, ed ivi circa due anni, o più detenuto, e con gravissimo pericolo d'essere spogliato della Porpora... e dell'altre fue dignità, se la morte di quel severissimo Pontefice nell'Anno 1559, non falvava lui e Roma da. trattamenti peggiori: dopo di che conosciuta l'innocenza fua, e impiegato nelle più cospicue cariche e spedizioni della Sedia Apostolica, morì glorioso in Roma, Vescovo d'Ostia, e Decano del Sacro Collegio l'Anno 1580, Pastore altresì piissimo, e sommamente benefico della. Chiefa di Modena fu Egidio Foschera i dell' Ordine de'. Predicatori, già Maestro del Sacro Palazzo. Chiamato anch' egli a Roma da Paolo IV. venne al pari del Cardinal Morone suo amicissimo, e per le medesime false accuse di aderire a i Novatori nella Fede, rinferrato nelle carceri, e lungamente ivi lasciato in preda alle miserie, dalle quali finalmente il traffe la morte del fuddetto Pontefice. All' illibatezza del suo credere fatta in appresso piena giustizia, passò questo Prelato al Concilio di Trento, dove diede tai faggi dell' incomparabil suo sapere nella dottrina Teologica e Cattolica, che comunemente era tenuto per primo mobile di quel maestoso Consesso, e un'arca di Scienza, per sì fatta maniera, che oltre all' essere di poi stato scelto con altri a formare il Catechismo Romano, il Messale, e il Breviario, e venuto finalmente a morte in Roma l'Anno 1564, si potè nel suo Epitassio (tuttavia elistente in marmo nella Minerva) pubblicare ad eterna fua lode, ch' egli fu lodatissimo religione, innocentia, liberalitate, prastantia, prudentia, ac scientia divinarum rerum tanta, ut in publico Tridentino Concilio Patres in ejus

iudicio

judicio conquiescerene. In pruova di quanto ho fin qui detto fervirà ciò, che ferive d' ello Paolo IV, un celebre Scrittore, cioè Onofrio Panvino: Per eos, dice egli, dies Johannem Moronum Cardinalem tamquam impietatis reum in Hadrianis molem conjectrat, ac Reginaldum Polum, eidem veteri animorum conjunctione, ut Purpura dignitate conjunction, primo ab Anglica legatione dejecerat, deinde ob similem afpicionem Rome adeffe, ac se se purgare jufferat, cuntiis rei novitatem admirantibus, quum duo Clarissima sacri Ordinis lumina severissima omnium cersura subjicerentur, nec tanti Collegii dignitas, spectataque tot annis talium Virorum dolfrina, fides, ac pietas ad eam notam diluendam sufficerent. Eamdem fortunam subiere Ægidius Fuschararius Episcopus Mutinensis, & Aloysius Priolus Patritius Venetus ad Ecclesiam Brixiensem electus, viri doctiffimi, atque integerrimi, bic perpetuus itinerum, legationum, laborum, actionumque Poli comes ac particeps; ille a Morono ob singularem inter Dominicani instituti professores præstantiam ad Pastoralem dignitatem elatus, qui (ut multorum erat opinio) non alia, quam concepto in Moronum ac Polum odio, vexabantur caussa. E qui merita d'aver luogo un pezzo d'una Pistola scritta al Maestro del Sacro Palazzo da quel medesimo Reginaldo Polo; Cardinale d'inclita menioria, che fu compagno delle dilavventure del Morone: Ragiona egli del Pontificato di Paolo IV. e dice fra l'altre cose: Erat quidam sorum, qui Roma operam navant iis, qui inquisitioni Haresis profunt, cui quasi nat deripesso Theopilo nomen erat; quippe qui omnia buic nomini contraria agebat. Nam ut audiri, quantum quidem in ipso suit, curavit, ut qui maxime cari Deo O. bominibus in Ecclesia Romana omnium opinione baberemur, eos ipsi Romana Ecclesia suspectos arque invisos redderes. Quo ille ramdem

tamdem affequatus est, ut se ipsum merito Deo & hominibus invifum reddiderit . Hoc autem ille tentavit , quum opeimum quemque, atque eos in primis, quos conflabat virtutis erge in Collegium Cardinalium effe cooptatos, palam diffitaret in üs, que ad Religionem pertinerent, cum adversariis Romana Ecclesia sentire. In quibus primo loco Contarenum nominabat, qui quum in omni atate & vita cursu insigne quoddam probitatis, doctrina, ac retta fidei fpecimen semper dediffet, tum vero Cardmalis factus, quasi signifer pietatis & auctor consilis apud Summum Pontificem instaurande Ecclesia in vera pietate &: fanclis moribus, atque affiduus bortator ut erat, sic ab omnibus babebatur. Hunc ergo quum ille primo loco nominasset, cui cum adversariis Catholica pietatis convenire diceret, tum addidit ex iis, qui jam vita discesserant, qui pietate, & doctrina in nostre ordine omnium opinione præstabant; ex iis vero, qui adhuc vivunt, Cardinalem Moronum, que nemo ex omnibus, qui nostra memoria in Germaniam missi sunt, majori integritate & auttoritate decus & dignitatem Sedis Apostolica tutatus est, nemo majorem laudem pietatis, sapientie, virtutis inde reportavit, idque ipsius Summi Pontificis judicio, qui eum ob egregie navatam Ecclesia operam in Cardinalium Collegium afcivit. Huic igitur fumma pietatis viro. ut nosti, optimeque de fide sentienti, famam ille pietatis detrabere. conatus est, & hostium Catholica Religionis numero adscribere. Idem me postremo, quasi cum iis sentirem in dogmatibus Fidei; qui me ab banc caussam bossiliter oppugnahant, quia a fide Romana discedere nolebam , suspectum Ecclesia Romana reddere, Auduit &c.

Questi esempli (e potrebbonsene recare assaissimi altri) di ciò che l'uomo può aspettatsi dall'uomo, ed anche i Buoni da' Buoni, se il zelo indiscreto, non che l'altre

Passioni

Patlioni polsenti a corrompere l'umano discernimento. fon quelle che signoreggiano: questi esempli, dissi, possono sare impressione nel cuore di noi, benchè si lontani da que' tempi, ma sicuramente più la secero nel cuore del Castelvetro, che gli avea presenti, e vivi, e sotto gli occhi suoi propri nella Patria sua. Il perchè non è da maravigliare, se finche visse Paolo IV. non si sentì egli coraggio per correre a giustificarsi in Roma, e seanche dopo ellersi portato colà a tal fine, invilito, e vinto dal timore fe ne fuggi; perciocchè chi nuoce ad uno fa paura a molti. Ora, faputali la fuga di lui, non fu lento il Caro a far giocare questa carta, e coll'appoggio de' fuoi protettori tanto si adoperò, che il Castelvetro fu condennato e scomunicato, a cagione nondimeno dellafola contumacia, come prefunto reo delle colpe a lui apposte, e su pubblicata la sentenza co soliti riti. E Giovan Maria iuo fratello, per avergli tenuta compagnia., fu rigorosamente citato a Roma sotto pena di scomunica: alla qual citazione non essendosi egli sentito voglia di ubbidire, gli convenne di poi andare ramingo col Fratello, non fenza gravi danni fuoi e della fua famiglia. Allora fu, che parve al Caro di poter cantare il trionfo. al mirare sì depresso da i fulmini, non già delle suczisposte letterarie, ma della fortuna, il suo avversario. Nondimeno pochi anni si gode egli delle sue vittorie: percioeche avendo richiesta al Cardinale Farnese antico fuo Signore la grazia di potere rinunziare ad un fuo Nipote una Comenda di Malta di rendita di mille scudi. già ottenuta non ostante la bassezza de' suoi natali per opera d'esso Cardinale, ed essendogli stata negata talgrazia,

grazia, cotanto fe ne adirò, che chiefe licenza dal fuo lervigio. Cacciòllo il Farnele con afpre parole, e con avergli prima riofacciato i tanti favori, diceva egli, immeritamente a lui fatti, e spezialmente dell' avere, disfavorito per sua cagione il maggior Letterato, che soffetin quell' estò, siccome attestò di poi il Conte Jacopo Bocchetti nobile Modenese, che allora serviva al Cardinale suddetto, e trovossi presente a si fatta battaglia. Per le quali parole il misero vecchio accorato, veggendo anche di avere perduto oltre salla speranza di accomodare il Nipote, la grazia del Padrope, al quale per tanti anni nell'usizio della Segreteria avea servito, se ne morì il di 28, di Novembre del 1364.

Giunto adunque il fuggiasco Castelvetro in Lombardia, di nascosto si ricoverò per tutto quel verno in villa nel Contado di Modena; e qualche tempo fu benignamente ricoverato dal Conte Ercole Contrario nella fua Terra di Vignola, ed anche fegretamente in Ferrara nel suo palagio, comune albergo allora a tutti i Letterati. Ma udita poi la fua condanna, e in oltre uscendo tutto di severissimi Editti contro a i macchiati, consapevoli, o fautori d'Erefia, deliberò in fine di dar luogo alla fortuna, e di ritirarsi fuori d'Italia insieme con Giovan-Maria fuo fratello. Venuto pertanto il primo buon tempo del 1561, si rifuggiò a Chiavenna di là dal Lago di Como, Terra spettante alla Repubblica de' Grigioni, dove trovò Franceico Porto, il Greco fopra mentovato, e fuo vecchio Amico, che amorevolmente quivi il raccolle in fua compagnia. Era quella Terra non molto grande, e di territorio poco fecondo, abitata per lo più da gente folo intenta

intenta al traffico e al guadagno; e però cominciò il Castelvetro a trattare d'an loriene in Francia, dove non gli mancavano amici, i quali anche ndite le fue difavventure l'invitavano colà, ed anche con larghe promesse. Doveva il Porto appunto pallare a Parigi per propri affari, laonde prese anche l'incumbenza di proceurar quelli dell' Amico: e in fatti s'incamminò alla volta di Lione; ma nel passare per Genevra, avendogli fatta. istanza la Repubblica di quella Città, che volelse ivi fermarli a leggere pubblicamente Lettere Greche, accertò il buon Greco l'offerta, ed ivi s'adagio colla fua famiglia. Non lasciavano in tanto gli amici Franzesi di sollecitare il Castelvetro, che passasse in loro contrada, e gl'inviarono anche danari pel viaggio: ma fentendosi egli pefare addolso gli anni, ed elsendolegli accrescinto uno stillicidio d'orina, che fieriffimamente il tormentava, int vece d'andar egli, vi mandò il fratello si per riportare i danari, e sì per fare le scuse convenevoli, se impedito da' fuoi malori non accettava le generole efibizioni a lui fatte.

"Un'altro motivo ancora penso io, che non lasciase, dilungare dalla Terra di Chiavenna il Casselvetro, cioè il trovarsi egli colà in buona vicinanza di Trento, ove il sacro samoto Contilio ivi ragunato, e allora più cheznai vigoroso, porgeva a lui motivo di sperare un'ucita più sacile dal laberinto, in cui egli si rittovava. Insatti in sin l'Anno 1561, sece sar varie pratiche ed istanze a quel venerando consesso, rappresentante la Chiesa universale, assistance gli sosse conceduto di potersi presentare colà a rendere ragiono distina credenza, e a fassi conoscere colà a rendere ragiono distina credenza, e a fassi conoscere

43

immeritevole delle nere taccie a lui date, e della fentenza contra di lui fulminata in Roma. Ciò che ne avvenise. lo intenderanno più volentieri i Lettori dalla celebre. penna del Cardinale Sforza Pallavicino, il quale citando una Lettera del Cardinale Borromeo, cioè di San Carlo. al Cardinale di Mantova, in data del di 20, di Settembre Anno fuddetto, così ne serive nel Lib. XV. Cap. X. della fua Storia del Concilio di Trento: Pra gli altri inquisiti. che desideravano, di comparire al Concilio, e non per disputare, come i prenominati, ma per discolparsi, non voglio tacere il nome d'uno, che riman celebre negli eruditi componimenti, i quali barebbono meritaro al loro Autore un più onorato e prospero fine. Era questi Lodovico Castelvetro rifuggito nelle Terre de' Protestanti: intorno a cui fe rispondere il Papa ol Cardinale di Mantova, ch' effendo introdotta la fua caufa nella Inquisizione di Roma, qui e non altrove convenia, che si presentasse; ma ben gli facea promettere ogni tiù amorevole trattazione, sì che, fe l'avesse conosciuto innocente, non pur l'barebbe assoluto, ma graziato; se anche bavesse trovato, esser lui caduto in qualche errore, sarchbesi contentato d'una ritrattazione in segreto. Ma ciò non valse ad affidarlo. Aggiungo ora io, che le non vallero così belle promelle ad affidare il Castelvetro, vagliono bene le di lui premure mostrate a fine di potersi giustificare davanti al Concilio, e vagliono le parole del rinomatissimo Pallavicino, per afficurar noi ora viventi, e i posteri nostri, che questo Letterato non dovea essere col cuore, e dirò ancora ne pure coll'intelletto, feparato dalla Chiefa Romana, nè contrario a' fanti fuoi dogmi; e certo non si sà, ch'egli mai delle il fuo nome a fetta alcuna di Novatori e miscredenti: e però non sapea ciò, che si scrivelle, chi formò

formò la Tavola alla fuddetta Storia del Pallavicino. allorche al nome di Lodovico Castelvetro aggiunfe per fua cortesia il brutto titolo di Apostata dalla Cattolica. Religione. E s'egli al fuono delle foavi promelle non. corle di nuovo a Roma, fu perchè egli paventava troppo la potenza de fuoi avversari tuttavia vivi, e più che mai orgogliofi contra di lui. Nulladimeno non lafciò per questa ripulia il Castelvetro di segnitar a battere alle porte della Chiefa fua Madre; e n'ho io una ficura testimonianza in una Lettera di Monfignore Egidio Foscherari Vescovo di Modena mentovato di sopra, il quale di questo medesimo affare scrisse due anni dopo da Trento a Monfignore Lodovico Beccadello Arcivelcovo di Raguía, e Nunzio per la Santa Sede presso il Duca di Firenze. Le sue parole spettanti all'argomento nostro son queste: Reverendifs. Monfignor mio Offervandissimo.

La carità, dice San Paolo, non querit que sua sunt, ma prepone sempre le cose comuni alle proprie. Per quesso mi pare d'esfere obbligato a dir prima a V. S. Reverendiss. le nostre cose publiche, poi li miei bisogni particolari. Quanto alle cose pubbliche doc.
Ora vengo, Monssen mio, alle cose mie proprie. V. S. Reverendiss. sa quanto mi sia a cone la causa del Casselvetro, e ne primi
ragionamenti, cil ebbi con Monssen, llusstriss. Morome, mi ssorza
l' inclinarso, che soste mazzo ad ottenere quanto era di bisogno.
Ma esso negò di poterio sare, scusando, che essendo come sospetto
a Roma: tutto quello, che sacesse, sarebbe interpretato a mala
parte. Ma mi consessio bene di sar quello, che ora io saccio, di
ricorrere a V. S. Reverendiss, persusso, che miglior mezza in questo
sa l'autorità del Signor Duca di Firenze. Ogni poco di raccomandazione di Lui satta a Sua Santità potrebbe ottenere quanto

si desidera: il che non è molto. Cioè, che la causa sua sia veduta da tutti quelli, che paresse agl' Illustrifs. Inquisitori, i quali si pot rebbono contentare almeno, ch' egli venisse e si costituisse qui in Trento, e si giudicasse per quelli, che le loro Illustris. Signorie giudicassero bene, in guisa che egli non fosse costretto di andare a Roma. Monfignore di Montepulciano mi promise di farne usicio eon V.S. Reverendiss, e mi persuado, che l'abbia fatto. Ora con la venuta di Mest. Cornelio bo voluto ricordarle , & umilmente supplicarla di volere spendere l'autorità sua in opera così santa, la quale prima per natura sua è molto onesta, e poi libera uno da così gran pericolo, come della salute dell' anima, anzi più d'ano: il che è uno de' maggiori sacrifici, che si possa fare a nostro Signore, perchè non solamente si libera quest'anima, ma s'apre la strada a molte altre di riconciliarsi alla Chiesa. Per questo io la prego Monfignor mio Reverendiss. a volere abbracciare questa impresa ; e con questo desiderio unilmente le bacio la mano. In Trento il di 7. di Luglio 1563.

Di V. S. Reverendifs.

Affezionatifs. Servitore Il Vescovo di Modena

Ma con tutti questi movimenti, che meritavano sorse più dolce accoglienza, nulla potè impetrate il Castelvetro; e intanto col terminarsi del Concilio di Trento venne insieme a seccare ogni speranza sua di ricuperar la quiete, e di veder posto sine alle sue dilavventure. Per questacagione adunque, o pure perchè sossero per perchè sossero per la consensa di trovare altrove aria, cibi, e vini più confacevoli alla sui nistevoltra e malconcia complessione: dopo più di due anni di dimora in Chiavenna, egli se ne passò in Lione di Francia, e quivi stabilì la sua stanza. Quanto tempo

tempo egli fifermasse in Lione, è a me ignoto; certo non fu poco, perciocche ivi compole il fuo Comento alla Poetica d'Aristotele, e la copiò anche di sua mano ben tre volte; e in uno di questi originali, esistente presso il Marchese Ercole Castelvetro, in fine è scritto dall' Autore. stesso: In Lione sopra il Rodano il di XX. di Gennajo l' Anno di Christo MDLXVII. Egli è bensì fuor di dubbio, che mentre se ne stava il Castelvetro quietamente godendo il soggiorno in quella nobil Città, ivi si riaccese la guerra. civile fra i Cattolici e li Ugonotti; e in tale occasione andarono a ruba fecondo il folito della Militare licenza le case de gl'innocenti, e non ne andò esente quella dell' infelice Castelvetro. Due appunto o tre giorni innanzi era giunto in quella Città a ritrovarlo Giovan-Maria suo fratello, che destinava d'andariene alla Corte del Re Cristianissimo per impetrare assistenza anche da quel Monarca presso il Sommo Pontefice per le occorrenze proprie e del fratello. Veggendosi i due Modenesi contra la loro spettazione involti in si strepitosa e pericolosa burasca, altro ripiego non avendo, si diedero alla singa; e impetrata con gran fatica dal Governatore di quella Città la scorta di due alabardieri, che per ispazio d'una lega gli accompagnarono fuori di Lione, attefero poi effi come leppero il meglio, in compagnia d'altri fuggitivi allo scampo delle loro persone. Ma siccome una disgrazia non fuole andar fola, eccoti ful cammino fgherri armati venir loro addosso, espogliarli, con essere mancato poco, che non levassero loro anche la vita. Restò allora sì perduto d'animo, e sì fiacco di forze il Castelvetro, che non sapea, nè potea più mover piede: e pure a voler uscire

di pericolo conveniva camminare anche tre leghe, e a. piedi: cola per lui affatto impossibile. Non volle Iddio: abbandonarlo in si fatta sciagura, perciocche sopragiunto per via un Gentiluomo Ferrarele, che a cagione de' fuddetti rumori s' era anch' egli partito di Lione, e riconosciuto Lodovico, sece scendere immantinente da cavallo due de' fuoi fervitori, e adagiati fu i lor cavalli i due. Modenesi, li trasse con seco in parte sicura. Andarono a facco in quella congiuntura oltre a gli arnefi e cavalli del Castelvetro, anche molti suoi Libri stampati de' migliori che si trovassero, e quel che è peggio, gli Scritti suoi, fra' quali era una Grammatica Volgare da lui diffusamente composta, e un Comente da lui fatto sopra la maggior parte de' Dialogbi di Platone; e un Giudicio fopra le Commedie di Plauto e Terenzio: tutte cole in Lingua Italiana, e delle quali resta solamente qualche frammento scritto di sua. mano in mio potere. Vennero meno del pari le Chiose, ch'egli avea fatto alla Commedia di Dante, e che tentò poi di rifare, ma fenza condurle più oltre del Cap. XXIX. dell' Inferno. Così allora si finarri il Testamento nuovo volgarizzato da lui, essendone nondimeno per buona ventura rimafta copia in mano d'un' Amico, che poco dianzi le l'era procacciata. Diede allora il Castelvetro a tenere un' esemplare del suo Comento sopra la Poetica d' Aristotele già compiuto a Girolamo Arnolfino mercatante Lucchefe, accioche non perisse in quella tempesta, e potesse poi riaverla; ma il disteale, per quante istanze e diligenze si facellero di poi, mai non si volle indurre a restituirla; e faremmo forfe tuttavia privi di quella fua letteraria fatica, fe non se ne sosse conservata altra copia da lui scritta e

mandata a Modena alquanti mesi prima. Narra il Menagio nel so Libro intitolato Menagiana, Tomo II, pag. 82. che essendosi attaccato il succo in casa del Casselvetto, egli null'altro gridava, se non la Poetica, la Poetica, perchè questo suo nobil parto era quello, che più di tutto a lui premeva di salvar dalle fianme. Niuna memoria o contezza so io dare di questo incendio; e più verismilmente mi so a pensare, che tal sollectivaline gli accadesse nella sedizione e sciagura già accennata di Lione.

Uscito in questa guisa de' pericoli il Castelvetro, se ne andò a Genevra, dove fu raccolto graziosamente dal fopra mentovato Franceico Porto; e dimorato ivi per qualche di, tanto che si rimise in arnese di vesti, e di danari, se ne tornò al primiero nido di Chiavenna, con fermarfi colà per più d'un' anno. Il fuo maggior conforto e ristoro in quella solitudine su l'amicizia, e dimestichezza da lui presa con Ridolfo Salice Gentiluomo d'una delle più nobili, e facoltose Famiglie de Grigioni, e-Colonnello allora dell' Imperadore Massimiliano Secondo, che l'amò grandemente, e gli fi mostrò benefico e cortese in ogni forta d'ufizj. E perciocchè la fama del raro sapere del Castelvetro colà attrasse alcuni giovani bramosi d'imparar Lettere Greche, egli ogni di si compiaceva di far loro in privato una Lezione fopra Omero, e un'altra fonta la Rettorica ad Etennio. Ma perchè ne' tempi addietro essendosi portato Giovan-Maria suo fratello alla Corte Cefarea di Vienna, n' avea riportato non folamente la protezione del fuddetto Imperadore Massimiliano, ma anche molti favori di quel Monarca appresso diversi Signori: credette l'uno, e l'altro Fratello meglio fatto

il trasferint colà; come in porto più nobile ne' loro fortunofi tempi. Fù nella fua dimora in Vienna d'Auftria Lodovico si benignamente accolto da Massimiliano, che
consigliato poi dagli Amici a dare in luce sa suddetta
fua Spostione della Poetica d'Aristotel, determinò di edcicarla a quell' Augustifismo suo Protettore; e la sece in
fatti stampare in quella Città. Inforse di poi in Vienna
sospetto di peste; e il Castelvetro, che non si farebbetrovato volentieri a quell' altra si siunesta «Tragedia»,
amò meglio di ritornarsene a Chiavenna, dove altorchè
a Dio piacque sinì di vivere, scoome racconterò, dappoichè aurò sposte alcune altre particolarità della fua Vita, e
de' costumi suoi, parte delle quali fu a noi tranuandata
da un fuo Nipote, cioè da Lodovico figliuolo di GiovanMaria suo stretello, vitila d'il

Paisò il Castelveiro la sua gioventù (ed è egli, che ce ne afficura) in compagnia di nobili, coftumate, e letterate persone, e apparò di armeggiare con esso loro, e si elercitò in faltare, lanciare il palo di ferro, dil mattone, e in nuotare, e in fimili onelle fatiche, per mantenere fano, e robufto il corpo e febbene lo finoderato studio delle Lettere il ridusse di buon' ora a tale, che non godè mai più perfetta falute, e fu poi tormentato da vari continui malori, e spezialmente da quello dell' orina -Avvezzossi per tempo a non desiderare, e a non curare ne dignità, ne ricchezze, ne piaceri, dietro alle quali cole corrono incellantemente con tanta foga i più deglinomini; e tuttocche folle più volte invitato con utili, ed onorevoli impieghi al fervizio di gran Signori; non però di meno non pote mai l'aspetto delle terrene grandezze. finuo-

fmuoverlo dal forte suo abborrimento a quelle catene, che iono bensì d'oro, ma pure ion catene. Fra gli altri Bernardino Maffeo Cardinale, di cui egli giovane era stato compagno negli studi, conoscendo il suo valore, s'ingegnò di tirarlo alla Corte di Roma, cioè all'emporio più frequentato e proprio de' migliori Ingegni; e per ispronarlo maggiormente aggiugneva le promesse, non che le speranze, di spianargli le vie a luminose sortune. Altrettanto fece più volte Vitellozzo Vitelli , Cardinale anch' egli e Camerlengo della Romana Chiefa, che già con lui in Padova strettissima dimestichezza avea presa, e folea dire d' avere imparato più da i ragionamenti famigliari di lui, che dalle pompose Lezioni de' pubblici Lettori delle Università. Ma saldo il Castelvetto più che torre nel tener fotto piedi l'Ambigione, mai non si lasciò fmuovere da fuoi proponimenti. Era bensì in lui alquanto vigorofa la vaghezza del mutar Cielo, e del viaggiate, e non già per una vana curiofità di dar pascolo agli occhi nel vedere il materiale delle Città, ma sì bene per profittare della conversazione de i Letterati, che lungi dalla fua Patria fiorivano allora in Italia. Il perchè morta che fu fua madre, la quale non gli foffri mai il cuore di abbandonare, essendo restato solo in casa, perchè Giovan-Maria suo fratello, con cui sempre visse in comunione, esercitava allora nella Marca d'Ancona la facoltà legale Podestà di Macerata, raccomandò la cura de' propri affari ad un' altro fuo fratello, feparato da lui, e fe ne ando a Pifa. Colà il traffe la brama di conoscere personalmente Francesco Robortello, che con gran fama leggeva Lettere umane in quello Studio. Il conobbe anche fulleguen-

. 1

in

guentemente, ed ebbe con ello lui stretta familiarità in Vene ia e in Padova, e ne fu sì amato, che il Robortello voleva a tutte le maniere interellarsi in suo ainto contra del Caro: ma egli non accettò l'offerta, perchè non gli parve d' aver bitogno di fusfidiari in quella guerra. Passò parimente il Castelvetro alla Città di Firenze per quivi trattare di persona con Pier Vittorio, o per dir meglio Vettori, uno de' più dotti e accreditati personaggi, che allora s' avetfe l'Italia nella scienza delle Lettere Greche e Latine. Lunghi ragionamenti, e amichevoli dispute con que'due valentuomini ebbe più volte, e in più luoghi, il Castelvetro, e trovò spezialmente il Vettori assai guardingo e pesato nelle sue risposte. Un giorno fra gli altri, non to le in Firenze, o a Roma, invitato Lodovico alla menía da Alessandro Farnese Cardinale e Vicecancelliere della Romana Chiefa, ebbe per fuoi commentali effo Vettori, e Benedetto Varchi, e Antonio Bernardo dalla Mirandola, e un Gentiluomo Veneziano di Cala Cappello: e dopo il pranzo mella in Campo dal dottissimo Cardinale una quistione letteraria, su cui ognuno di que' valenti Letterati dille il suo parere, il Castelvetro anch' egli propose, e con molta forza di ragioni fostenne il fuo; e perciocche gli fi opposero il Varchi, e il Mirandolano, richiesto il Vettori del suo sentimento, cautamente rispose, che quelle erano cofe nuove e trovate dal Castelvetro con lungo studio, e perciò da pensarvi bene sopra : laonde congran lode del Castelvetro finì la controversia senza darsi adeguata risposta a gli argomenti di lui. Un' altra disputa ebbe egli in que' tempi col Varchi intorno alla Lingua Volgare, per cui fu molto commendato dal Cardinale in presenza di tutti, e sempre più conosciuto, quanto egli corrispondelle alla fama, che correva del suo raro sapere. Da Firenze paísò a Padova, Università anche: alloras abbondante di Professori & uomini d'insigne Letteratura, nell'amicizia de' quali s'introdusse, e conciliossi anche. gran riputazione presso di vari Gentiluomini amatori delle buone Lettere, che soggiornavano in quella Città. E fra gli altri grande amicizia strinse con esso lui il sopradetto Vitellozzo Vitelli, che fu poi Cardinale, e non fapea partirfegli da' fianchi; e il Signor Girolamo della Rovere, miracolo di natura nell' adoleicenza fua, per la fomma. cognizione e pratica ch' egli avea delle Lettere Greche e Latine; e il Signore Aleffandro Santafiore, e Monfignor Gambara, che amendue per merito furono poi ornati della Porpora Romana. Nella conversazione di questi Signori, e d'altra gente scienziata, risplendeva l'erudizione e il giudizio del Castelvetro nelle quistioni, che si proponevano, e nello spiegare i passi più difficili degli antichi Autori Latini o Greci: nel che mostrava egli una incomparabile felicità e prontezza. In Ferrara eziandio contraffe amicizia strettissima con Silvio Antoniano, che fu poi Cardinale, maravigliofo improvifatore in versi Italiani, e miracolofo Ingegno di que' tempi; e con Ercole de' Contrari, uno de' principali Gentiluomini di quella Città, coraesissimo e liberalissimo, nella cui casa il Castelvetro si ricoverava come in fua propia; e con Giovan-Batista Pigna, e con Lilio Gregorio Giraldi, i quali ne' lor Libri lalciarono poi degna memoria di questo insigne Modenese.

Fu il Castelvetto d'onesti, e buonissimi costumi, e da lui niuno ebbe mai, se non consiglio buono ed utile.

41.

Arden-

Ardentissimo nel servire gli amici e parenti, non perdo-· nava a fatiche per a jutare gli oppressi, e consolare gli afflitti. Oltre all' insegnare, ch' egli saceva con tanta amorevolezza e cortesia alla gioventù della sua Patria, s' ingegnava di far piacere e fervigio a chiunque a lui ricorreva; nè c' era dissensione o rottura fra' Cittadini, che non fi commettesse a lui il comporla; cosa che gli veniva anche fatta per lo più a cagione del credito fuo, e della prudenza e destrezza, ch' egli vi adoperava. Il perchè miravafi la cafa fua frequentata fempre da nobili e onoratissimi Cittadini, ed egli nella sua Città univerfalmente amato da tutti; e fra i Nobili spezialmente si distinse il Conte Alessandro Rangone valorosissimo Cavaliere. che il venerava come padre, nè lasciava giorno, che nol visitasse, finche stette in patria; e nell'esilio suo ancora cercò sempre di giovargli in qualunque maniera ch' egli potè. E in fatti oltre all' effere fempre stata la converfazione fua di gran profitto a chi era amante della Letteratura, riusciva anche amena, avendo egli saputo rallegrarfi, quando occorreva, e dimostrarfi anche faceto, con raccontare a tempo le novelle e i casi avvenuti a diverse perione, massimamente allorchè egli era allo studio in. Roma. Per altro il costume suo su di ragionar poco, e con baila voce, e non con molte parole, o fia con poca facondia: il qual costume traspare ancora negli scritti suoi. i quali quantunque abbondino di fensi e pensieri, pure talvolta non si mirano stesi con quella chiarezza, che è uno de' più bei pregi dello stile. Così era egli diligentissimo in iscrivere a gli Amici lontani, e più in dar loro risposta. La fua parlimonia nel vitto, parte per Virtù, e parte per cagione

cagione de' suoi mali abituali, su sempre costante: che non mangiava fe non una volta il di, e quell'una la fera, e con cibi ordinari, e in poca quantità. Il fonno leggierissimo, e questo non mai in materassi di lana, ma lempre su' pagliacci alla guisa de' Claustrali più austeri. E le la madre, o i fuoi di cafa non si folfero prefa la cura di provvederlo di panni nuovi e decenti, egli se ondo il privilegio de' Filosofi astratti nelle contemplazioni, da se non avrebbe penfato a spogliarsi de i vecchi, e ne pure de i logori. Sprezzante poi al maggior fegno della roba, e contento di quanto gli occorreva per comperarsi de i Libri, lasciava tutto il rimanente in mano di Giovan-Maria suo fratello. Mai non volle Moglie, e pure si offervò sempre in lui la continenza, e un Cristiano abborrimento a tutte le laidezze del fenfo. Ne potè mai perfecuzione o avversità alcuna atterrare la fortezza dell'animo fuo, bastando a lui di vedersi in libertà; e però sostenne l'esilio, che durò circa quindici anni, con intrepidezza, e pazienza, e con ricordare a se stesso, che all' nomo forte ogni paefe è patria. Avea famigliari alcuni fuoi detti proverbiali e fra gli altri: Dio mi guardi da uomo, che dica d' effere Gentiluomo, e giuri a fè di Gentiluomo; e da coloro, che son ricchi di partiti. Meglio è effere stretto in cafa, e largo in campagna. Meglio à arroffire, che impallidire. Da molto è quella Donna, che non è conosciuta se non da pochi. E' vile quell' uomo, che non è conosciuto se non per rispetto della Moglie. Ricco è, non chi ha molto, ma chi si contenta di poco. Ogni Casa ba un Pazzo: e simili. Fu il fuo naturale collerico, ma fapea bene colla Ragione e colla Virth moderar questo suoco; e facilmente perdonava a chi l'offendeva, eccetto chè nelle dispute letterarie, nelle

nelle quali le gli avverlari non cedevano, non sapeva egli certo cedere; e quanto più questi erano scienziati e accreditati, tanto più s'accendeva a far loro fronte. Perciò ebbe delle dispute con diversi, benchè niuna fosse ne più acerba, nè più pregiudiziale alla sua quiete di quella, ch' egli ebbe col Caro; e sin' all' ultimo stato la sostemmo, contra del Varchi. Soleva per altro dire, che non entrava in tenzone co' valentuomini, se non per giovare al Mondo col cercare e trovare la verità delle, cole, o per l'addietro mal' intese, o da loro non rettamente spiegate; nè vi correva egli per passione alcuna, perciocachè lo studio so non era nè per ambizione, nè per utile propio, ma solo per ricreazione onesta dell'animo suo, e per insegnare agli altri ciò, ch' egli credeva o vero o migliore.

E qui si vuol bene onoratamente confessare, che il genio di questo Letterato su più che altro censorio e critico. Non può certo chi che sia salire a gran sama di Letteratura, se non si avvezza per tempo a scoprire e fcorgere il Brutto, il Falso, e altri difetti nell' Opere e fatture altrui ; ed anche, se ve n'ha, in quelle de maggiori Maestri sì antichi che moderni. Maè da guardare, che uno studio sì fatto non conduca agli eccessi, quali sono l'ansia di trovare in tutto e in tutti mancanze, ed errori, e rivolgere ogni cola in biasimo altrui, cercando folo che riprendere ed impugnare nell'Opere loro per vaghez a di comparire noi foli occhiuti, e far credere gli altri tutti o ciechi o lolchi. Fin dove arrivalle in ciò il Caselvetro, nol saprei ben' io determinare. Solamente ditò, ch' egli inclinava forte al mestiere del cenfurare.

# VITA DEL CASTELVETRO

furare, e alle gare letterarie; e questo suo natural movimento si scorge ancora nelle fattezze, che la dipintura ci ha confervato del fuo volto, non molto liberale, ma rabbuffato e scuro. Lo stesso Torquato Tasso, che pure lodò e stimò assaissimo questo Letterato, in una lettera a Luca Scalabrino, trovava ne'libri di lui un certo ritrofo e fantastico, che non gli piacea, e un. certo prurito di abbattere chiunque gli veniva fotto mano, che gli dispiacea. E non è già, che il Castelvetro sosse un Cinico di professione, nè persona propriamente Satirica, o di morlo canino, egli la volca per lo più folamento. contra le Opinioni, e contra i Componimenti altrui, fottilizzando di molto, e talora di troppo, col fuo raziocinio, a fine di far pure comparire difettosi i loro parti. E a questo si era assuefatto anche ne' più verdi anni. Restano presso di me alcune sue opposizioni, fatte a vari Autori, forfe in quella età, che mancano talvolta di fussistente fondamento, e di leggieri si possono sciogliere in. fumo. Vero è, che cresciuto coll' età il giudicio, i suoi fentimenti divennero più giusti e misurati: ma non pertanto non lasciava egli d'essere talvolta acuto di soverchio, e troppo facile a trovar delle magagne, dove non erano. Capitommi alle mani un Sonetto composto da Annibal Caro, in tempo che si sentiva andare mancando la vita, postillato e censurato di man propria del Castelvetro, ch' io vò quì aggingnere, acciochè vegga il Lettore, come ad alcune giudiziofe riflessioni s'unifcano altre, che non reggono a martello, non potendoglifi fra l'altre cofe menar buono quel rifiutare una parola in versi, perchè in versi non l'usò prima il Petrarca.

"Giunta, o vicina è l' hora (humana (1) vita "Come ten voli!) & l'hora (2) è giunta, ond'io "Pur da voi mi diparta, Amici, (3) a Dio:

"Pur da voi mi diparta, Amici, (3) a Dio: "Ecco l' Angelo suo, ch' a lui m'invita.

"Mia gran ventura, e tua grazia infinita

"Di tal mi tragge affanno. E in tanto oblio

"Vissi qui di me stesso? O Signor mio "Dunque teco sarà quest' Alma (4) unita?

"S' in te riforge eterno & (5) luminoso
"Il mio (6) dì, che tramonta oscuro & corto:
"Hor che spoglie han di me le Parche irate?

"Voi,

(1) Humana vita, come ten voli! Opera contrario effetto "all' intentione dell' Autore.

(2) Et l'hora è giunta. Se voleva reiterare le cose dette, "doveva dire: Giunta o vicina. Se voleva ammenda-"re, doveva dire: Anzi è giunta l'hora. Benchè nè "reiterazione, nè ammendazione facesse di bisogno "in questo luogo.

(3) Amici a Dio. Nalce quinci dubbio, se Amici a Dio. Nalce quinci dubbio, se Amici a Dio. Nignifichi supade, o Valete. La prima significatione, non si conviene, se altro non si dicelle. E la reconda non conviene, detta così, a Sonetto retave.

(4) Unita. Non è voce Petrarchesca.

(5) Luminofo. Non è voce Petrarcheica.

(6) Il mio di. Forse essendosi detto in tè risorge, conve-"niva, che si dicesse, che al Mondo, o in questa. "Valle tramonta.

# 78 VITA DEL CASTELVETRO "Voi, quando (7) fentirete il Caro è morto, "Rivolgete in gioir del mio ripofo

"Quant' avete d' amor, & di pietate.

Ora questo gran posseilo del Castelvetro di contradire, e sare la censura a gli altrì, e di trovare o sar nasceredifetti nelle altrui statture, siccome per lo più portava de bei lumi e delle ragioni sode o almeno plausibili, perchegli era dotato d'Ingegno Filosofico, e penetrava, e ristetteva sottilmente sopra qualunque argomento, che gli veniva alle mani: coè era cagione, che sebbene non era

(7) Senierete il Caro è morto. Due cose non laudevoli si "commettono quì, l' una, che non faceva mestiere, "che si diccise: quando senieret, havendo detto, che "l' bora è giuna, e che l'Angelo lo invitava, & Amicia "Dio. Ma doveva presupporre, che al presente sentissero della sua morte quel dolore, che potevano "aggiore, essendo disperata la sua falute. L'altra, "che il parlare così: senieret il Caro è morto, ha del "plebeo, & del superbo, quasi di lui si debba dire. "tra gli huomini, come su detto di Philippo Rotra "gli Atheniesi: Morto è Philippo.

"Argomento.
"Non fi pruova per infermità o per altra via, o per "bontà di vita paffata, o per pentimento. Non fi mostra, "che gli Amici traesfero utilità della sua vita, acció che "per morte, cioè per privatione dell'utilità si dovessero, dolere. Adunque l'Argomento non è sostenuto da niuno "argomento.

egli amato da molti fuoi pari, fosse nondimeno da i più venerato, e ricercato il fuo parere, massimamente in materie di Rettorica, Poetica, e Gramatica, nelle quali più che in altro valeva, ed era comunemente riputato eccellente Maestro, e sopra tutto per la sua singolar perizia delle Lingue. E giacche di queste ho fatta menzione, debbo ora dire, ch'egli si procacciò una buona intelligenza dell' Ebraica, essendogli riuscito d' avere per Maestro un certo Davide Giudeo Modenese, nomo che non solo possedeva ben quella Lingua, ma era anche Filosofo, e Teologo da non isprezzare. In oltre gran perizia acquistò dell' antica Lingua Provenzale, avendogli servito di guida Giovan-Maria Barbieri Modenele, fopra da noi mentovato, il quale se non su unico, certo sopra ogni altro di que' tempi s'innalzò a fapere perfettamente la detta Lingua. Incompagnia dunque di lui tradusse molte Canzoni d'Arnaldo Daniello, e di molti altri Poeti Provenzali: eforfe a questi due valentuomini era in mano il prezioso, ed antichissimo testo scritto a penna delle Rime de' Provenzali, confervato oggi nella Biblioteca Estense. Trasportarono ancora in Lingua Italiana le Vite d'essi Poeti, e in oltre una Gramatica Provenzale di buono Autore, con altre cofe affai spettanti a quella Lingua in ittilità della nostra Volgare, con animo di dar tutto alle stampe, ficcome n'erano configliati, ed efortati da varie persone, e massimamente da Monsignore Alessandto Beccadelli Arcivescovo di Ragusa, che ne saceva grandi istanze. Ma per le persecuzioni insorte contra del Castelvetro e per altri sturbi sopravenuti, svanì questo loro disegno, e furono disperse le lor fatiche, delle quali avrebbono Н 2 potuto

#### VITA DEL CASTELVETRO

potuto profittare non poco il Chiarissimo Arciprete Giovan-Mario de' Cressimbeni Custode generale dell'Arcadia, e il Canonico Antonio Bassero Barcellonese, che in questi ultimi tempi hanno saticato non poco in Roma per illustrar quella Lingua, e gli antichi Poeti, che in essa sificiano.

Senza paragone però fu il Castelvetro versatissimo nella Lingua Latina, e nella Greca. Quanto alla prima, sì in profa che in versi egli scriveva, e componeva con purità ed eleganza non ordinaria, imitando per quanto poteala dicitura di Cefare, e di Cicerone, credendo egli nondimeno superiore in purità esso Cesare a Tullio; e amando di molto la dovizia d'Ovidio, ma più il fodo e grande di Virgilio, benchè quest'ultimo fosse da lui tenuto nell' invenzione e in altre doti inferiore ad Omero. Ed appunto nella Poesia Latina era il suo sorte, e per questo l' ebbero fommamente in pregio, e il commendarono Giovanni Guidiccioni, Marco Antonio Flaminio, il vecchio Giraldi, il Pigna, ed altri; e il Cardinal Bembo, pochi anni prima che morisse, essendogli recati inanzi alcuni versi d'esso Castelvetro senza nome dell' Autore, disse anzi maravigliando che nò, essere ben corsi venti anni, che non avea veduto versi Latini moderni migliori di quelli. Di questi suoi Latini Componimenti alcuni videro la luce, ma i più si sono smarriti; laonde io acciocche i Lettori n' abbiano quì un faggio, rapporterò la descrizione delle pitture, ch'egli volca fatte nella fala di quel Giovanni Grilenzone, di cui facemmo menzione ful principio di queste memorie, acciocchè si rappresentasse con esse il pregio della Concordia & Unione coll' efempio di Sertorio e d'altri antichi.

Ludo-

Ludovici Castelvitrei

Ad Iobamem Grilenfonum Pictura. "Qua modo constructos possis ornare penates "Pictura, unde tibi foboles numerofa nepotum, , Quantum fraternæ valeat concordia pacis, "Luminibus legat intentis, penitusque recondat "Interiore animo, paucis, adverte, docebo. "Principio fe fe visendam pariete in amplo "Offerat aulai, latis Hispania terris. "Bætis olivifero fluat hac velatus amichu, "At Tagus auriferis illac decurrat arenis. "Arceat hinc Gallos genus insuperabile bello, "Que nubes inter condit caput alta Pyrene. "Assiduis illine mugitibus Amphitrite "Infonet, Hesperiam longis amplexa lacertis. " Heic stet conspicuis Sertorius acer in armis, "Et tumulum capiat magna stipante caterva, "Dextram attollenti fimilis, fimilique loquenti; "Cujus ab ore manus facundo pendeat omnis, "Incumbens scutis, longisque hastilibus hærens. "Et juxta affideat venturi confcia Ceru "Infignis forma præftanti, & imagine lunæ. , Non procul hinc fonipes spumanti spiret ab ore "Horrisonum hinnitum, haud equitem perpessus inertem,

"Luxurians, cui cauda pedes decurrat ad imos. "En senior tamen invalidus, cui tarda trementi "Genna labant, tacita figens vestigia patlu, "Pone fubit, lætæque admovit brachia caudæ, "Evellensque jubas paulatim, haud desinet ante "Incopto, quam illam toto spoliarit honore.

" Parte

VITA DEL CASTELVETRO

"Parte alia egregius juvenis, cui vivida membra . Et calidus fervet procero in corpore fanguis,

62

"Quadrupedem infirmum, & vix offibus infiftentem

"In qualcumque cupit partes trahit impete vasto, "Apprenia ambabus manibus cauda fimul omni,

"Quam marceicentes raro ornant agmine letæ.

"Rupta tamen nulla est, aut ordine robore tanto

"Mota: adeò validæ veniunt ad prœlia vires "Parvæ, quas stabili jungit Concordia vinclo.

"His quondam exemplis ulus Mavortius Heros,

" Qua pollent ratione acies instruxit Iberas

"Hostibus e victis laudem & spolia ampla referre.

"Hæc eadem, clara artificis modò pinxeris arte, "Dum pucrorum inhians animis stupet inscia turba,

"Miraturque urbes, fluviofque, habitufque virorum,

"Stillabunt animis fensim documenta tenellis.

"Proderit & magni facinus pinxisse Siluri,

"Qui vita ægrotans longæva, ac viribus haustis

"Æger, in extremæ politus discrimine lucis "Natorum turbam jubet acciri ocyus omnem,

"(Octoginta illi fuerant) quibus ore verendo.

"Dicitur, & blanda pacem svasisse loquela.

" Denique virgarum fragilem rupille trementi

"Unamquamque manu; omnes qua fimul arte nequivit "Rumpere de numero juvenis præstantior omni.

"Sint fatis hæc, nam me meditantem ac plura parantem "Scribere purpureo manantes fanguine fauces

"Impediunt, & jam discedere nuntius ardet.

Ellendomi anche venuti alle mani alcuni fuoi Epigrammi non peranche stampati, qui gli aggiugnerò, che benfel meritano per la loro eleganza.

Ludovici Castelvitrei In obitum Pauli Bellincini.

"Quum fibi prælatam Paulo Cytherea Minervam "Judice, cui cordi feria femper erant,

"Sensit: inops animi subitas exarsit in iras,

"Et secum hæc sævi mater Amorisait: "Ergo mota loco Paridis sententia justi,

"Qui victam præfers Pallada Paule mihi?

"Illa licet caput anguicomum gerat ægide, non jam "Iudice te vivo læta futura din est.

"Non tamen auratis nati dignabere telis,

"Nec tibi tam magnus funeris auctor erit.

"Quadrupedis fed calce cades, quo rector aquarum "A victa nobis Pallade victus abit.

"Nil vobis auræ crudelius, irrita quæ non

"Ferre cito hæc rapidis verba dedistis aquis. Ejustem jusculum, quod Gelatina dicirur.

"Quæ primum nervulque fui, vinumque, piperque, "Mox flammå in fpillum jus liquefacta abii.

"Nunc contracta gelu, mihi nomen dicitur unde, "Sum vestris nitidum luminibus speculum.

"Non formæ fatis est variasse subinde figuras, "Esca etiam saturæ sim nisi grata gulæ.

Ejusdem Lac-mel.

"Illusis non leviter cohors amata, "Cujus verba fluunt ab ore semper,

"Hybleo quoque melle dulciora, "Nec non candidiora lacte puro:

"Sive exemta fames, amorque edendi "Compressus tibi, sive adhuc vorares,

"Mellitis pete lacteifque verbis

Mel

#### VITA DEL CASTELVETRO

"Mellitum quoque lacteumque rorem:

"Multo candidius dulciulque

"Fiet melle meo, additum tuum mel, "Fiet lacte meo, additum tuum lac.

Ljustem ad Marium Tassonum.
"Legibus insudant socii noctesque diesque,

"Legibus infudant focii noctefque diefque "Nil præter leges difcere difcupiunt.

"Istos, care Mari, mitari define, namque "Non est hoc Libris, sed studuisse lucro. Ejustem Epitaphium Blanca.

"Illa ego Blanca meo conjux jucunda marito, "Deliciæ matris, deliciæque patris,

"Vix vitæ ter quinque meæ volventibus annis "Æternum hoc humili rapta jacebo folo.

"At Deus o plures tibi præbeat æquior annos "Filia spes nostri sola puerperii.

"Quæ si non poteras nisi matris sunere nasci, "Iam mihi, visa nimis mors cita, lenta suit.

Piacemi anche d'aggiugnere l' Epitaphio da lui composto a Tomasino Lancellotto allora vivente, di cui si conterva, come già dissi, una Cronica, o sia Diario di moltissimi anni MSto nella Biblioteca Estense, e a Jacopino suo Figliuolo morto nel 1554, il Magnisco Dottore (coi scrive ello Tomassino all' Anno sudetto al di 31. di Maggio) Mestre I odovico Figliuolo del quondam Messer Gaorno del quondam Messer I dovico Esplinolo del quondam Messer Gaorno del quondam Ser Jacopino mos figliuolo morto alli 4, del presente, & in nome mio da mettere nella Cappella di San Lorenzo &c. E così in tal congiuntura sece ancora esso Tomassino comporte e intagliare il proptio, siccome apparirà dalle parole seguenti:

"Thoma-

"Thomasinus Jacobini fil, Thomasini nep, Lanceloti pro-"nep. Blancus, qui item Lancelotus, Civis Mutinen: claro "ortus genere, primo seplasiarius, deinde argentarius, "a Maximiliano Rom. Imp. ob merita ejus in Rom. Imperium Comes Imperialis Confiftorii creatus, ac nobi-"litate & infignibus his, quæ sculpta vides, donatus una , cum posteris ejus omnibus; a Leone X. Pont. Max. No-"tarius Apost. & Imper. ac Vicecomes declaratus, decreto " postea Clementis VII. Pont. Max. tantas dignitates com-, probante; equestri ordini ab Alphonio Atestino Ferra-"riens. Mutinen. & Regien. Duce adscriptus, immuni-, tate ab codem, quo ad vixerit, publicarum omnium\_ "exactionum donatus; honoribus & muneribus fere cunctis "Reipub. perfunctus, Scriptor diligens rerum fui tem-"poris, & rationis frumentariæ; Annum agens LXXXV. a fibi monumentum hoc fecit.

Seguita appresso l'Iscrizione del figliuolo.

"Et Jacobino fil unico, fuavitate & fanctitate morum infigni, Latina & Etrulca Lingua erudito, Orationum, Elegiarum, Comcediarum, & variorum omni fere numero Poëmatum conditori, Litterarum facrarum fludiofo, Aftrologo, Mufico, Muficorumque inftrumentorum opifici, pictori, elegantia torni, & amabiliate manus in figurandis literis celebri, ac fummæ peritæ, & integritatis Notario. Felix utique pater & fua & Filii, fortuna & virtute, fi aut fibi brevior, aut filio longior, vita contigiffet.

" Qui V. A. XLVII. M. III. D. XXVI. "Anno post natum Christum MDLIV.

"IV. Nonas Majas,

Poste-

Possedeva in oltre il Castelvetro a maraviglia la Lingua Greca, allora da tanti Italiani, e massimamente dagl' Ingegni Modenesi, siccome già dimostrai, con somma. applicazione coltivata, ed ora da sì pochi conosciuta e curata. Si leggevano composti da lui in questa Lingua molti Epigrammi, e tuttavia si legge presso il Marchese Ercole Castelvetro, che ne conserva l'originale, la Traduzione da lui fatta in Volgare della Sposizione de' Vangeli del Grisostomo abbreviata da Teofilatto Arcivescovo di Bulgheria. avendone avuto dalla Libreria Vaticana un testo antico scritto a penna, e un' altro dalla Libreria di S. Marco di Venezia. Non era allora peranche dato alle stampe. quel Greco Comento; e la stima, che ne mostrò il Castelvetro, fu cagione, che per opera di Marcello Corvino Cardinale, poco si stette a pubblicarlo; e perciocchè uscì di poi anche l'interpretazione Latina, depose egli allora il pensiero di dare alla luce il suo Volgarizzamento. Pregato di poi da Egidio Foscherari Vescovo di Modena. che volesse rivederlo, per desiderio di sarlo stampare ad utilità del suo Clero e de gli altri, per compiacerlo si mise all' impresa; ma distornatone da' suoi penosi accidenti. lasciò l'Opera imperfetta. In ello originale al fine del Cap. XV. di S. Luca si legge: In fino a qui ho seguitato in volgarizzando l'esempio Greco della Libreria Papale, del quale mi fece copia Meff. Agostino Steuco Vescovo di Gerapietra, guardiano di detta Libreria il di 24. d' Ottobre dell' amo di Crifto. 1540. (nel qual' Anno fegno è, ch'egli dimorava, e studiava in Roma) e me lo ritolfe il di V. di Dicembre del medefimo Amo fotto frezie, che lo voleffe fare flampare. Nel fine

poi di San Luca si leggono queste altre parole: Traslatato in Volgare dal testo del Cardinal Ridolfi. E nel principio del Vangelo di S. Giovanni: Dal testo della Libreria di S. Marco. Oltre ancora alla stimatissima sua Volgarizzazione e Sposizione della Poetica di Aristotele stampata in\_ Vienna l' Anno 1570, e poscia ristampata in Basilea l'Anno 1576. con correzioni ( credendo nulladimeno il Menagio, che fia da anteporre alla feconda la prima edizione) intraprese egli un Comento sopra la maggior parte de i Dialogbi di Platone, che poi si perdette nelle disavventure occorfegli in Lione, essendone rimasti vivi solamente alcuni frammenti originali, che confervanfi in mano mia, e i quali foli potrebbono bastare a sar toccare con mano, quanto egli foile Filosofo, acuto, e fottile, quale egli si dimostrava ancora in trattando di Gramatica, e ragionando di tutte altre cose. E un tal possesso di Lingue, e l'acutezza del fuo ingegno il rendea poi quafi miracoloso in dedurre le Etimologie delle parole Italiane dalla Lingua Ebraica, Greca, e Latina: nella qual ricerca. dopo lui si sono segnalati il Ferrari, il Menagio, e l'Abate Anton-Maria Salvini, Scrittori chiarissimi. Gli guadagnò ancora questa rara perizia del Greco Linguaggio la stima de' primi Letterati di quell' età, e spezialmente del celebre Arrigo Stefano Franzese, ch'era o si credea, che sosse il più intendente della Greca favella a' suoi giorni, in. guifa che questi in segno del concetto, ed amore, ch'egli. portava al nostro Modenese, gli dedicò il Libro di Giano Parrasio de rebus per Epistolam quasitis, che poi fu ristampato da Giano Grutero nel Tomo I. del fuo Teforo Critico. Chiama il detto Sefano nella Dedicatoria.

## VITA DEL CASTELVETRO

il Castelvetto uprimirator, & contindentor, cioè gran Critico,

e intendentissimo delle cose Poetiche.

Sopra tutto nondimeno si fece largo il Castelvetro nella cognizione della Lingua Italiana. Intorno a questa fu il maggiore suo studio, e la più continuata applicazione, essendone egli stato, quasi dissi, perdutamente innamorato, e al certo fommamente benemerito. Abitava il famoso Cardinal Sadoleto in Carpentrasso suo Vescovato in Francia, e con esso lui Paolo Sadoleto, e Antonio Fiordibello, anch' essi Modenesi, che tutti e due riuscirono poi Letterati di gran valore, e Vescovi, siccome accennai di sopra. Capitarono sotto gli occhi di quell'insigne Porporato, gloria de' Modenesi, alcune Lettere volgari del Castelvetro, di Filippo Valentino, e d'altri loro compagni; e parendo a lui, che mettessero nella Lingua Italiana più studio, che non si conveniva, sece, che il Fiordibello scrisse un lungo Ragionamento Latino in biasimo della Lingua Volgare, e de' fuoi Autori, e in commendazione della Latina, e de' suoi Autori, confortando gli studiosi suoi Concittadini, che, sprezzata quella, attendesfero a questa. Paolo Sadoleto anch' egli stese un' altra fimile diceria Volgare, ove intendea di provare, efferefolo da adoperare la nostra lingua in cose famigliari, e doversi poi la Latina usare nelle materie gravi e degne di memoria. Furono indirizzati questi due Ragionamenti al Castelvetro, al Valentino, a Giovanni Falloppia, ad Alessandro Melano, e a Francesco Camorana, ingegni felicissimi allora di questa Città. Ritiraronsi per tanto in Villa il Castelvetro, e il Valentino, e quivi con varie ragioni e molta erudizione compilarono una Risposta calzante.

provando, che a' tempi nostri s'avea per gl' Italiani da icrivere più tosto nella viva nostra Lingua, che nella. Latina: argomento felicemente trattato in questi ultimi anni anche dall' infigne Medico e chiarissimo Filosofo il Signore Antonio Vallifiieri, Lettore primario nell' Università di Padova in un ragionamento, pubblicato già, ma fenza nome dell' Autore. L'Operetta di que'due valentuomini più non si truova; tale nondimeno su, che se ammutire Modenesi di Francia. Similmente nell' età fua più vigorofa scrisse il Castelvetro un Comento sopra le Rime di Francesco Petrarca, ma a cui non diede l'ultima mano, a ziserva de i tre primi Sonetti, ch'egli gareggiando con Giulio Cammillo Delminio Comentatore d'elli prima di Ini, lavorò con più attenzione. Quest' Opera che consisteva in private Lezioni da lui fatte alla gioventù sludiofa, uscì alla luce alcuni anni, dappoiche egli fu mancato di vita, avendola stampata in Basilea l' Anno 1582. Pietro de' Sadabuoni, ma con que' difetti, che non potè levarne l'Autore; il quale non si dovea avvisare, cheavelle da divenir cosa pubblica. Nel fine d'essa Sposizione, che di mano dell' Autore si conserva presso il Marchese Ercole Castelvetro, si legge il tempo, in cui su terminata, cioè MDXLV. il di 8. d'Ottobre nella Staggia, ove tuttavia hanno i Signori Castelvetri un corpo considerabile di poderi.

Quattro o cinque anni appresso portato medesimamente il Castelvetro da quel suo genio critico, scrisse un grosso Volume contro alle Proje del celebra Cardinal Pietro Bembo, ove minutamente trattò tutte le parti della Gramatica della Lingua Volgare, approvando talvolta, e talvolta ripro-

riprovando, e supplendo, ovunque occorreva, i precetti e le cose scritte dal Bembo. Lasciò egli uscire alla luce una particella di questa sua Opera in Modena l'Anno 1563. ma fenza il fuo nome; ed elfendone venuti alcuni frammenti alle mani di Giovan-Maria fuo fratello, questi furono da lui aggiunti alla Correzione del Dialogo del Varchi, e stampati in Basilea un'anno dopo la morte del Castelvetro, cioè nel 1572. Altri frammenti finalmente ne confervava scritti di mano dell' Autore la Libreria Estense, che io ad istanza del Chiarissimo Signor D. Constantino Grimaldi Regio Configliere in Napoli inviai al Signore Ottavio Ignazio Vitalliano Letterato Napolitano, il quale tanto essi inediti, quanto gli antecedenti già editi unì insieme colle Prose sudette del Bembo, e sormò di tutto una bella ed utile edizione in Napoli l' Anno 1714. Del pari compilò il Castelvetro a istanza di Monsignore. Egidio Foscherari Vescovo di Modena un Trattatello concernente la Dichiarazione del Pater Noster, e della. maniera d'ascoltare la Santa Messa, ove eziandio con molti argomenti provò l'antichità di quel facrofanto. lagrificio. Che questa Operetta fia di lui, lo fa conofeere non tanto lo stile, che è lo stesso dell'altre sue fatture, quanto l'Impresa da lui usata del Guso col motto alagas. E concorre bene un tal Libricciuolo a fempre più indicare, ch' egli non fu già quell' Eretico, che volle farlo credere la brigata de' Letterati suoi Avverfari, e la fentenza contra di lui profferita in contumacia. E a proposito della suddetta Impresa dirò di passaggio, aver ella avuto origine da i medefimi fuoi competitori, che per dileggiamento il chiamavano Gufo, o Barbaggiami; imperimperciocche fapendo ben' egli, che il famoso Popolo d'Atene non si recò mai ad onta, anzi ad onore, l' adoperare per fua Impresa la Nottola, o sia la Civetta, cheveglia e vede anche di notte, e siccome simbolo di Sapienza, era perciò confecrata a Minerva: credette anche il Castelvetro ben satto di rivolgere in suo uso il titolo per altro ingiurioso di Guso. Preselo dunque per Impresa, mettendolo fopra un Vaso di larga pancia, che roverfciato si veniva a riconoscere per vuoto, e nulla contenente di buono, col motto «Inpuna cioè ho giudicato: volendo. per quanto io m'avvilo, fignificare, ch'egli, tuttochè tenuto sì a vile dal suo avversario, avea fatto conoscere, altro non essere esso avversario suo, se non un Vaso gonfio per la troppa stima di se stesso, ma vuoto di sapere e giudicio. Fu poscia (e sorse per arte degli emuli suoi) fatta qualche giunta ad essa Impresa dopo la sua morte, ma ciò nulla importa.

I più cari al Castelvetro nella Lingua Volgare, come ognun può sigurarsi, surono il Petrarca e il Boccaccio; e sieccome intorno a quello faticò colla Sposizione mentovata di sopra, così in sia gioventù sece un' incredibilatudio sull' Opere dell'altro, e spezialmente sulle novelle; anzi quante volte le leggea (e ben parecchie le lesse) diceva egli d'avervi sempre trovato cose nuove, e non pie considerate; ed aveane anche ridotto in ordine tutte le parole e siasi per valersene ad un' Opera, che sarobbe riuscita di molta utilità alla Lingua Volgare. Sopra le medesime ancora lasció alcuni suoi Gudizi, ed opposizioni, i strammenti delle quali si conservano presso di marco, su posizioni, a penna. Così a Dante, da lui altamente simato, force

#### VITA DEL CASTELVETRO

fece di gran carezze, e sopra quasi tutta la sua Commedia (giacchè vuolse così nomarla) aveva egli composta una Sposizione, che dovette perire col naufragio dell'altre fue letterarie fatiche in Lione. Ne scampò nondimeno la parte prima, che esponeva l' Inferno fino a tutto il Canto XXIX, e tal volume MSto trovavali una volta fra i Libri del Cardinale Alessandro d'Este. Passò esso di poi, non so come, in mano di Don Lodovico Vedriani Sacerdote della Congregazione piissima e dottissima di San Carlo di Modena, e Storiografo della nostra Città, che ne sece menzione nella Vita di questo Letterato. Ma. tempo sa prestato a Jacopo Grandi Medico Modenese dottissimo, e chiaro per varie Opere date alla luce, abitante in Venezia, erafi dopo la morte di lui imarrito, e quali perduta la speranza di riaverlo. Tanto nondimeno m'adoperai anch' io, che si ricuperò, e l'ebbi più volte in mia. balia; ma fattane inchiesta da me, ora che sto compilando queste memorie, per quante diligenze si sieno satte, non s'è più ritrovato, forse caduto nelle reti di que' cacciatori, che vanno spogliando l'Italia de'suoi migliori MSti. Coll'ajuto eziandio d'antichi testi, de'quali s'era, e non fenza gravi spese, ben fornito, avea purgato, e supplito le Storie di Giovanni Villani disettosamente stampate per l'addietro, e tuttavia bisognose d'ajuto, (secome spero di dar io loro un giorno); e meditava di farne una corretta ed utile edizione: ma ancor quelta fua fatica nel tempo de' fuoi disastri tutta perì. Dirò di più: meditava egli, e già la deliberazione era fatta, di fare stampare tutti gli antichi Libri, e tutte le Memorie della Lingua Italiana, composte fino alla morte del Petrarca; e sopra tutti questi primi

tutta-

primi Padri della nostra Favella aveva egli fatto di molte fatiche, essendosi a tal fine procacciato un buoncorredo di vecchi testi, raccolti da varie parti d'Italia:, e avendo stabilita un' Ortografia costante e ben regolata fecondo il parlare de' Secoli d'allora. Ma fopra: tutto impiego egli gran tempo intorno al Novelliere amico ; con averne raccolto e spiegato le parole tutte, o scure, o non intese da altri, e aggiunte le loro Etimologie: fatture tutte, che in un momento gli vennero meno nel facco di Lione. Abbiamo anche a lui obbligazione della prima Itampa fatta in Venezia da i Giunti della Cronica di Marteo Villani, perch' egli, siccome ne sa fede il Porcacchi, loro ne inviò un Testo antichissimo, di cui si vallero: e forle egli fece questo ad istanza di Paolo Manuccio: perciocche nel lib. I. delle fue Lettere Volgari, ferivendo questo valentuomo al Castelvetro, gli dice. d' avere intelo, che in fua mano etano le Istorio del suddetto Matteo, le quali per questo egli sumava più, liccome perfuato, che fra' fuoi Libri cola vile non poted essere; e però il pregava di volergliele lasciar vedere, e di contentarfi, che si dessero alle stampe. Parimente.) compole egli un Trattatello intitolato Parere fopral' ajuto at che domandano i Poeti alle Mufe, sponendo in tal congiuntura alcuni fuoi penfamenti intorno a certi paffi de vecchi Scrittori, e mostrando, che alcuni di questi gli erano stati rubbati da Alberto Acarifio, da Bartolomeo Riccio, e . da Giovan-Battiffa Pigna. Presso di me si conserva scritta a penna questa sua Operetta Finalmente negli ultimi anni della fua vita lafciò scritte alcune sue Lezioni e Spofizioni fulla Retterica ad Eremie, anadeno al tui Autore

#### 78 PITA DEL CASTELVETRO

tuttavia si disputa fra gli Eruditi; e questa sua Opera; quantunque imperfetta, e certo non limata da lui, fu creduto poi intereffe del Pubblico il darla alla luce affaiffimi anni dopo la morte sua, cioè nel 1655, in Modena. Se poi come in Profa, così in versi Volgari s'esercitasse. e con egual fortuna, l'ingegno del Castelvetro, io nol fo dire. Di vero alcuni Sonetti anche anticamente portarono il fuo nome, e il celebre Abate Giovan-Mario de Grescimbeni nella sua Istoria della Volgar Poesia ne rapporta uno: ma io non oferei entrare mallevadore, che fossero parti suoi. Quello ch' io so, è, che avendo Anscimo Gizcarello nel 1551, fenza faputa del Castelvetto, stam+ pato in Bologna un Sonetto fotto nome di lui in risposta ad un' altro di Madonna Lucia Bertana Gentildonna Modenese e Poetessa, egli il costrinse a cancellarne il suo nome. Ne già fuoi furono que' Sonetti, che fotto nome di Lorenzo d' Acqueria si leggono nel Lib. IV. delle Rime di diversi Autori impresso nella Città di Bologna, e nell' Anno fuddetto; ficcome volca far credere il Caro nella. fua Apologia. Ed è poi fuor di dubbio, che non al Castelvetro, ma ad Alessandro Melano, o pute a Giovan-Maria Barbieri, siccome è detto di sopra, son da attribuire i Sonetti fatti in riiposta a i Mattacini e alla Corona del Caro, e stampati solamente dopo la morte d'esso Castelvetro; e però non potersi da versi tali dedurre, fin doveafcendesse il valore di questo Letterato nella Poesia Italiana.

Trattò egli in oltre co i Giunti, Stampatori rinomati. di quel tempo, configliandogli di voler dare alla luce il valto Comento Latino di Benuemate da imola fopra la Commedia di Dante, che a' avea trovato un buono ed antico tesso.

Poe-

testo presso i Canonici di Reggio di Lombardia, parendo a lui, che quest' Opera, siccome ripiena di Filosofia e Teologia e di molte Storie, non meritalle di perir fra le tenebre. Faticò ancora fopra le Commedie di Plauto e Terenzio, con far loro varie Annotazioni, e darne il suo Giudicio e i frammenti di tal fua fatica intorno al folo Terenzio, MSti si truovano tuttavia in mio potere. Oltre a ciò gli era nato pensiero di scrivere sulla Rettorica di Aristotele, al quale effetto avea ragunato affai materiali, cavati da diversi Autori Greci e Latini, e massimamente da. Platone, con pretendere d'aver ivi trovato non pochi difetti. In fomma, fosse che Libro si volesse, ch' egli leggelle, in tutti, per così dire, a ogni quattro righe trovava egli, o parea a lui di trovare errori, o contradizioni, o cole che meglio si poteano dire; e tutto andava notando. Ma nulla di questo è a noi pervenuto, perchè perito ogni cola nel naufragio di Lione. Le quali cole confiderate. tutte, non è maraviglia, se tanti e tanti han satta onorevol menzione ed elogi di questo Letterato, e massimamente il Roborrello, il Sigonio, il Rufcelli, e Giulio Cefare Capaccio ne' fuoi Elogi Latini, e Lorenzo Craffo parimente ne' fuoi Elogi, e Giovan-Matteo: Tofcano nel Libro intitolato Peplus Italia, ove mette un' Epigramma in lode del Castelvetro, e fra l'altre cose asserilce, che Itali bune Criticorum Principem jure sibi vendicant. Del pari non poco il: commendarono Torquaro Taffo nelle fue Profe, e il Piena ne' fuoi versi Latini, e il Tuano nelle sue Storie, e il Gaddi nel Libro degli Scrittori non Ecclesiastici, e. il Cardinal Pallavicino nel fuo Trattato dello Stile, e il Balzac selle sue Lettere, e la Menardiere nella presazione alla. K 2

#### FITA DEL CASTELVETRO

Poetica, e il Teissier negli Elogi de i Letterati, e il Bast nel suo Lessico, e il Menagio, e il Bentleio nella sua Apologia alla Disservatore sopra le Lettere di Falaride, e Giovann-Alberto l'abricio nella sua Biblioteca Greca, chiamando eruditissimo Commentario quello del Castelvetro sopra la Poetica d'Aristotele, e il sopra mentovato Abate Grescimbeni nella sua sistema della Volgar Poesia. Tralafcio infiniti altri, che con onore parlarono di questo valentuomo, e solamente dico, che il Morri nel suo Dizionario Istorico, ove parla del Castelvetro, a man larga spaccia delle savole, che non meritano d'esserva deserva

portate qui ne confutate.

Ma è tempo ora mai, ch'io narri la morte di questo insigne mio Concittadino. Era egli tornato da Vienna in Chiavenna, e quivi aspettava il primo buon tempodella primavera per andariene a Basilea, dove era invitato da alcuni Italiani amici fuoi, e forse pensava di fermare i fuoi passi; quand'ecco assalirlo con più vigore che mai i dolori dell' orina, e poscia una doglia nel fianco destro, mali che si tirarono dietro una gagliarda febbre, e fecero disperar tosto i Medici della sua salute, e nello spazio in fatti di quattro giorni il traffero di vita. Aveva egli fin l'Anno 1553, il di 18, di Novembre fatto in Modena il fuo testamento, da me veduto in autentica forma, in cui istituì suoi eredi Giovan-Maria, e Niccolò suoi fratelli, con lasciare al primo per titolo di legato tutti i suoi. Libri, con obbligo nondimeno, che potellero liberamente valeriene Meffer Filippo Valentino Meffer Giovanni Figlinolo che fu di Girolamo Fallospia, Meffere Aleffandro Melano, e. Messer Francesco Camorana, a niuno de quali, quando li domanderan-

der anno, non si negheramo. L'Anno seguente poi 1554. più stabilmente sece a i sudetti suoi due Fratelli una donazione inter vivos di otto mila Scudi d'oro: tutti preludi d'aspettata persecuzione, che in fatti arrivò. In Chiavenna poi il di 21, di Febbrajo Mercoledi l'Anno 157'. veggendosi dalla vemenza del male ridotto all'estremo, fece un Codicillo, in cui confermò il testamento suddetto, e dopo alcuni lasciti all'ospite suo, raccomandò al suddetto Giovan-Maria le sue Scritture, fra le quali spezialmente si trovò la Risposta, ch'egli andava facendo all' Ercolano del Varchi. Aggravatoli poi il male, da li a poche ore nel medefimo giorno lafciò egli di vivere nella fuddetta Terra di Chiavenna, e non già in Basilea, ne in Modena, come altri ha scritto. Fu la sua morte onorata dall'universale pianto del Popolo Chiavennasco. dal quale era amato e tenuto in grande stima e riputazione; e portato alla sepoltura, su con pubblica Orazione funebre lodato, e al fepolero fuo posta la feguente Iferizione in tavola di marmo, riferita anche da Girolamo Gbilini nel Teatro degli Uomini Letterati par. I. pag. 147.

D. O. M.

MEMORIÆ LUDOUICI CASTELVITREI MUTINENSIS, VIRI SCIENTIÆ, JUDICII, MORUM, AC VITÆ INCOMPARABILIS, QVI DUMPATRIAM OB IMPROBORUM HOMINUM SÆVITIAM FUGIT, POST DECENNALEM PEREGRINATIONEM,

TAMDEM IN LIBERO SOLO LIBER MORIÈNS LIBERE QVIESCIT ANNO ÆTATIS SUÆ LXVI.

SALUTIS VERO NOSTRÆ MDLXXI, DIE XXI, FEBR.

. м. м. р.

Così

#### VITA DEL CASTELVETRO

Così finì di vivere nell' Anno sessantesimo sesto di fua età, e insieme pose fine all'Iliade de'suoi disastri Lodovico Castelvetro, Letterato d'acutissimo ingegno, e di raro sapere, Filosofo e Critico di gran nome, ma vivuto in tempi scabrosi, e degno al certo di migliore fortuna. Era egli di statura giusta, di corpo quadrato, di pel nero, e di capo quafi tutto calvo. Avea barba nera, e di lunghezza onesta, secondo l'uso de' suoi giorni, il naso aquilino, e gli occhi affai grandi e neri, ma che accompagnavano con decoro il resto della faccia. A meglio nondimeno conoscere i lineamenti del suo volto possono. servire i Ritratti suoi in tela, che si conservano in Modena. siccome serviran sempre i Libri da lui composti, che son vivi ritratti delle doti interne di lui, a far meglio conoscere, quanta fosse la sua dottrina, la sua acutezza, e l'ingegno suo, e quale la forza e la dirittura del suo Giudicio. Questo a me basti d'aver detto finora di lui per onot fuo non meno, che per gloria della Patria nostra, e per esempio ed incitamento agli altri ad imitare ciò, che fu lodevole in lui, ma non già le fue letterarie brighe, dovendo servire le Lettere e le Scienze non già per renderci la nostra sorte più penosa nel Mondo, ma per farci felici, o meno infelici fulla Terra, e poi eternamente beati un giorno nell'altra vita .

## IL FINE.

# OPERE

Parere del medesimo sopra l'ajuto, che domandano i Poeti alle Muse.

O non ebbi appena definato, ch'andaj a trovare il Gramaticuccio per intendere da lui tutta l'opinion fua intorno alla domanda del Soccorfo, che fanno i Poeti alle Muse ne' principi de' loro volumi , come m' avevate feritto, che dovessi intendere; perciocchè avendolo io trovato stammattina in compagnia di molti, e pregatolo da parte voftra, che gli piaceffe di manifeftarmela, m' aveva detto con viso non molto lieto, che quello non era nè luogo, nè tempo da far ciò. Ora io andai, come dico, a trovarlo a Cafa, & egli mi ricevette con vista amichevole, & allegra, e fattomi sedere, disse : Io credo. che vi maravigliate e delle parole, che io vi diffi stammattina, e del sembiante, con che le diffi; e per aventura penfate, ch' io fia poco defiderofo di compiacere l'amico vostro di quello, che da parte sua mi avere domandato; ma la cofa non istà così, anzi io desidero oltre modo di compiacerlo, e di questa, e di qualunque altra cosa a me possibile. Egli è ben vero, che io mi guardo di dire questi mici pensieri ad ogn'uno, & in prefenza di ogn' uno, da che mi fono avveduto, che certe perfone più vaghe d'apparire, e d'effere senute, che d'effere scienziate, si danno a scrivere, & a fare stampar certi Libri , ne' quali scrivono le involate opinioni d'altrui, e specialmente delle mie per sue, senza vergogna niuna, e con molta baldanza, fapendo esti, che io non ho intendimento di pubblicare mai per via di stampa alcuna di queste mie novelle, nè di accusar coloro di ladronecci, che così sfacciatamente furandomene la debita gloria, si vantano d'esserne stati gl' inventori. Io all' ora per farlo parlare più avanti, disti: Deh, vi prego, sate ch' io conosca per nome tali ladroncelli. Et io petrei, rispos' egli, nominarvi di così fatti valent'uomini molti; ma mi contenterò di manisestarvi i nomi solamente di tre, de'quali l'uno su chiamato Alberto Acharisso da Cento e l'altro si domanda Bartolomeo Riccio da Lugo. e il terzo fi noma GiouamBatista dalla Pigna da Ferrara. Ma non farà nondimeno se non benfatto, e mia grande utilità, che non ridichiate a

persona quello, che di loro v'affermo, e mattimamente di Bartolomeo, e di Giouam-Batista, l'uno de quali per effere stato mostratore delle Lettere al futuro Duca di Ferrara, e l'altro per efferne creduto Secretario, possono a noi altri Sudditi far danno attai, te lor voglia ne venitfe; e dobbiamo credere, che grandiffina lor verrebbe, fe trappelaffe a notizia loro, che noi avellimo avuto ardire di dire il vero di loro, che nel vero non puo tornare a molta lode loro. Voi faviamente parlate, difs'io, & accortamente m'ammonite, perchè dall'amico nostro in fuori, il quale è discretissima e setretiffima persona, come sapete, non ne farò mai parola con persona del Mondo. Ma poichè venuti fiamo in fu questo ragionamento, non voglio, che ce ne partiamo, se prima non mi palesate quello, che quegli tre Scrittori hanno del vostro come suo proprio nascoso ne'loro Libri, senza far segno d'averlo imparato d' altrui, e con qual prova dimostriate voi, che sia vostro; e posto che sia vostro, che non sia ancor suo, avendo potuto essi per acutezza d'ingegno vedere, e trovare quello, che avete fatto voi. Questa è cosa agevole a tarfi, rispose all' ora il Gramaticuccio, perciocchè non sono molti i penfamenti furatimi da costoro, e le prove sono preste, per far sede, che sono mici, e non fuoi a niun partito. Adunque Alberto Acharifio nel fuo volume intitolato Vocabolario, dicendo il fignificato del verbo Affino, racconta, adducendo quel luogo del Petrarca Trion, d'Amor cap. 3, F. 214.

L' altra è Portia, ch' il ferro, e 'l fuoco affina.

parte della mia sposizione per sua, perciocche il testo si legge in due guise, cioè così:
L'altra è Portia, ch' il serro, e' l' succe affina. O così

L'altra è Portia , ch' il ferro al fuoce affina.

Ma egli non riconoscendo, se non la prima lettura, dice, che che è quarto cafo, e che il ferro, & il fuoco fono primo ; e che, affina fignifica, rende perfetta, e riduce a perfettione, volendo che il fentimento fia tale, ancora che lo dica men pienamente: Il Rafojo, col quale Portia la notte, che andò avanti il giorno, che Bruto dovea uccidere Cefare, fi ferì per far prova, fe avelle animo forte ad ammazzarli, le altrimente, che non deliderava, folle avvenuto di Bruto; & i carboni accesi, co' quali s'uccise, udita la morte di Bruto, l'affinano, e rendono perfetta (fecondo che fa il fuoco l'oro) quanto all'amore portato a Bruto, e dimostrano il valor suo in ciò esfere senza ruggine, o macchia alcuna. Il qual fentimento fu prima ritrovato da me, e eletto. Siccome ancora diffi, ricevendo la feconda lettura per buona, e per miglior della prima, che che pur dovea esfere non primo, ma quarto caso; e che, affina, non partendofi quafi dall'original fua fignificazione, fi doveva interpretare per porge, & induce perfettione in Portia al fuoco, cioè a pervenire al fuoco, e la rende perfetta a sostener la morte co' carboni accesi. E Bartolomeo nel Libro suo, il cui titolo è de imitatione, scrisse per sua l'inrespectazione di questi versi Virgiliani .

Setosi caput hoc apri, tibi Delia, paruns, Et ramosa Micon vivacis cornua cervi. Si proprium hoc suerit, lavi de marmore tota Punicco stabis suras evintsa cothurno,

con così fatte parole: Aliena donat Micon, in quo munere vovet, si ea umquam possit donare; boc est, si tantus sit, qui possit sua manu cervum, & aprum interficere, se tunc Deliam ex lavissimo marmore esse fasturum: la qual interpretazione è veramente mia , fe l'emendiamo alquanto , non effendogli per avventura stata rapportata a punto, come io la dissi, Io dissi dunque, che proprio era contrapolto a comune, e che ponendoli proprio, si presupponeva comune; laonde doveva egli dire, communia donat Mycon, avendo detto Virgilio, fi proprium, & non aliena donat Mycon, il che non fi doveva dire, fe Virgilio non avelle detto, si suum. Era dunque il dono del capo del Cinghiale, e delle corna del Cervo confacrato a Diana Dea della Caccia, comune a Mycone, & a compagni, co quali era stato a cacciare il Cinghiale; e'l Cervo, o non proprio, o tutto di Mycone: di che come di piccioldone per la picciola parte, che v'aveva, tacitamente scusandos, accusa il difetto della tenera età con quella parola, Parvus. E Giouam-Batista dalla Pigna in quel Libro, nel quale ha data voce di dover ragionar de' Romanzi, ripofe tre de' mici pensamenti non come mici, ma come suoi, li quali io vi racconterò con mie parole, tralafciando le fue peccanti fieramente ne' modi ufitati della Lingua Volgare, e poco atti a fignificargli. Primieramente adunque nel predetto Libro (gli vuole, che si creda, che egli sia il trovatore di quella opinione, che la Tragedia non possa aver per soggetto azione procedente dall' ingegno del Pocta, convenendogli di necessità, che sia stata prima ricevuta dal popolo, come manifesta, o per Istoria, o per fama in generale; poiche delle azioni Reali si tiene conto dal mondo, e se ne fanno litorie, e passano a notizia di tutti, almeno in generale; siccome dall' altra parte la Commedia non può aver per foggetto se non azione tutta imaginatasi dal Poeta, non effendo verifimile, che il grido delle azioni Cittadinesche private si rallarghi fra molte persone, e se ne conservi la memoria o per Istoria, o per fama lungo tempo: la quale azione Cittadinesca privata è la materia della Commedia, siccome l'azione Reale è la materia della Tragedia. Appresso in difendendo egli Eratofthene, il quale avvifava, ficcome me, che la Poesia dovesse solamente dilettare, e non giovare, dalle riprensioni di Strabone produce arditamente in mezzo quelta risposta, come sua, che posto che la Poesia posta alcuna volta giovare, si può nondimeno sicuramente dire, che punto non giovi, non giovando mai fe non per accidente, e procedendo il giovamento più tosto di fuori, e dall'acutezza del leggente, che dentro dalla Poesia, e dall' intenzione del Poeta. Ukimamente senza punto arrossare,

sende la verace ragione, come trovata da lui, perchè il Coro, quantunque

fia conditiuito di persone popolari e vili, non convenga alla Commedia rappersonante i popolari, sè viii, come si alla Tragedia rappresamate i Signori sè i Nobili, a quale è costi stata: Non può il giudicio del Popolo tutto, il quale è foggetto del ragionamento del Coro, aver luogo, se non nelle azioni Reali, le quali di parte in parte, mentre che si sano non che tutte, poichò sono fornite, si divulgano tra Suddit riguardanti, consideranti, e giudicanti i detti, sè i fatti de' lor Signori: là dove le azioni Citezdineche private pervengono a gli orecchi di pochi, ne sono fabito sapue; ne danno da pensare, ce da ragionare a tutto il popolo o facendosi, o ancora poichò si natre.

Ora tante appunto sono le cose riconosciute da me per mie ramescolate furtivamente tra quelle di quegli uomini da bene di fopra nominati, della cui ardita prefunzione in affermare, che fieno fue, maravigliandomi, mentre le leggeva, sono rimaso stupefatto; e veggo, che a me è avvenuto cosa somigliante a quella, che avvenne ad un buon Gramatico da Verona, già sono alquanti anni, quando Girolamo da Ca Donati persona letterata, & amica de' Letterati, n' era Podestà, il quale avendo fatto un suo Epigrammà Latino in lode di Messier lo Podestà, & avendoglielo letto, fu da Pamfilo Saffo nostro Cittadino, dotato oltre al credere d'ogn'uomo, che nol connobbe, di prestissimo intendimento, e di tenacissima memoria, che quivi all' ora fi riparava apprello il Donato, e fi trovò prefente, quando fi leffe l'Epigramma, agramente ripreso come ladro sfacciato, dolendosi di lui, che sè presente avesse avuto ardimento di donare quello Epigramma per suo, che ello molto prima di lui aveva composto; e in sede di ciò cominciò velocissimamente a recitare a mente quello stesso Epigramma, senza lasciarne, o mutarne parola; e foggiungeva, ch'egli era certo, che il donatore nol fapeva a mente, ficcome colui, che n'era involatore, e non Autore; perchè quel Gramatico stordi tutto, e con la stordigione diede quasi certo indizio, che fosse vero ciò, che gli apponeva il Sasso. Ma alla fine rivenuto, disse pur tanto, che la verità fi scoperse, la quale noi altresitenteremo di scoprire, dimostrandovi, come le sopradette cose non sono state trovate da' sopradettà tre valent' uomini, ma da me, fenza tacervi la via, per la quale effi n'hanno avuto contezza.

Primieramente adunque non deve parer cofa nà firana, nà nuova, cheio dies, che effi non possiono estere flati i trovasto di quette cose, si prechè n' aurebbero scritte delle altre assa i mili, dove si discernerabbe, come si fi in quelle, alcuno acume d'intelletto non del tunto materiale, delle quali non me hanno scritte niune auri il rimanente del Vocabolario d'Alberto Achariso, e de ce Romanai di Glovana Bastila dalla Piga, e de tre Libri de Ametrime di Barrolomoo Riccio, à motto diffimile da queste, e ernote piena restimonianta della vera qualità del lore iaggeno e specialmente di quello del Riccio, de predetti Libri del squale son mi posse mai ricordare fenza rispere

#### OPERE DEL CASTELPETRO

molte notabili cofette, che vi si contengono, e spezialmente per quella tenzone così al largo-distesa, e tanto da lui comendata dell' Epigramma d' Andrea Navagero.

Borgettus lepidus catellus ille, Cuius blanditias proterviores , Et lusus Gerus ipse tantum amabat , Quantum tale aliquid potest amari . Nec mirum dominum fuum ipfe norat , Claram bima velut puella Matrem , Et nune illius in finu latebat 3 Nune blande affiliebat bue & illue Ludens, atque avido appetebat ore > Erectis modo cruribus bipefque, Mensa astabat berili , beroque ab ipso Latratu tenero cibum petebat . Nunc raptus rapido maloque fato Ad manes abiit tenebricofos. Mifelle o Canis , o mifer catelle , Nieras parvulus ut timebis umbras! Vt Sape & dominum tuum requires ! Cui pro delisiis , jocifque longum Hen deliderium tui relinquis.

con quello di Catullo .

Lugete , o Veneres , Cupidine fque , Et quantum eft hominum venuftiorum. Paffer mortuus oft mea puella, Quem plus illa oculis suis amabat . Nam mellitus erat , suamque norat Ipfam tam bene , quam puella matrem t Nec se se a gremio illius movebat, Sed circumsiliens modo bue, modo illue, Ad folam dominam ufque pipilabat . Qui nunc it per iter tenebricofum , Illud , unde negant redire quemquam ; At vobis male sit mala tenebra Orci , que omnia bella devoratis ; Tam bellum mibi passerem abstulistis . O factum male , o mifelle paffer , Tua nunc overa mea puella Flendo surgiduli rubent ocelli .

Quali che il riconoscere il suo Signore, il riporglisi in grembo, il faltelfare, lo scherzare, il dirizzarsi in su i piedi dirittamente per prendere il cibo, e l'abbracciare Jufinghevole, non funo cofe ufitate e naturali a tutti i cani verfo i loro Signori, selle quali come maravigliofe fi debba far memoria, come fece Catullo delle novità del Paffero della fua Donna, o quafi fia da, doverfi paragonare questo modo di parlar Poetico vago, e formato di nuovo da Catullo.

Tua nunc opera mea puella Flendo turziduli rubent ocelli...

riconosciuto per tale da Giovenale, quando disse Haud similis tibi Crnthia, nec tibi cuius

Turbavit nitidos extinctus passer ocellos .

con questo profaico fatievole, comune, & antico d'Andrea Navagero :

Cui pro deliciis , jocifque longum Heu desiderium tui relinquis .

Ma dall' altra parte farà giudicata cofa ragionevole e convenevole, ch'io sia stato il trovatore de' predetti pensamenti da qualunque persona si condurrà a leggere certe mie brevi Sposizioni scritte, già molti anni sono intorno alle Rime del Petrarca, & alla Poetica Aristotelica, nelle quali non folamente si troveranno scritte quelle cose, che m'hanno involato Alberto Acharisso, e Giouam-Batista dalla Pigna, ma altre assai somiglianti, e più fottili ancora, dalle quali si può senza dubbio cogliere un fermissimo argomento, che io ancora fia l'Autore della sposizione de' versi pastorali di Virgilio addotta da Bartolomeo Riccio, poichè è conforme in fottilità con quelle. Ma non voglio, che mi vaglia punto, nè che crediate, che io sia veritiere, se io non vi dico molte sposizioni d'altri versi di quella Operetta non intesi infino a qui da niuno, che saranno somiglievoli a quelle, siccome nate in medefimo cielebro, quando non vi dispiaccia d'udirle. All'ora, disfi io, anzi vi prego a dirle, e sarammi oltre a modo caro ad udirle, non perchè non creda quello, che voi affermate, effer vero; ma perchè non lasci d' imparare quello da voi, che non posso fare da altrui. Adunque voi fapete, diffe egli, come i Comentatori vogliono, che quel luogo della predetta Operetta, il quale prima mi fi para davanti Ecl. 2.

O' quoties, & qua nobis Galatea loquuta est! Partem aliquam, Venti, Divum reseratis ad aures.

s' intende, she le cofe ragionate da Galarca erano tamo dilettevoli, e ben dette, che meritavano d'aver gil Dei per Uditori il quale fentimento, si per lo modo, con che è detto, che farebbe nuovo, facendoli i Venti Amba-ficiatori tra gil Ummini, e gil Dei, aj per la rifgolda profilma figuente, che farebbe feonvenevole, non è da ricevere per vero a niun partito del mondos ma fi dei intendere, che Galarca aveva a parole promefio più volte, e data la felte al paftore di compiacerio della fua perfona: le quali tutte erano Enza effetto, e chi rifolevano ni vento. Prega danque il Paftore i Vento,

che permettano, non risolvendo tutte le parole delle promesse di Galaca in area, che almeno una particella ne pervenga agli orecchi degli Dei, gli quali siccome coloro, che crano chiamati testimoni alle parole delle promesse, o la constituenza del parole delle promesse, o la constituenza del parole delle promissiva del promesse delle promesse delle

Quid prodest, quod me ipse animo non spernis , Ammta,

Sì, dam tu schlaris apros , eço retia fervo t Senza dubbio la cos fla come voi dite, loggiuni io ma seguitate dicendomene dell' altre di pari vaghezza & acutezza . Non dubitate, risposegli, che non ve ne dica sifia di così fatte, perciocché io n'ho rispieno il capo: flate pure ad udire . E soprafiato alquanto dise così: Voi ancora septes, com'è variamente interpretato quell' altro lugo pur di quel Libricciuolo.

Quid loquar? aut Scyllam Niss, at quam sama secuta est, Candida succinstam latrantibus inguina monstris Dulichias vexasse rates, & gurgite in alto

Ab timidos naixta canibas lacrafile marinis:

Cioè, o che Virgilio ha per licenza poctica nominato Silla effer figiuola di Nifo, la quale veramente era figliuola di Forco, o che il reflo ferivendoli, gui loquar i aut sollum Vili, quam fama fegunat aff, chi-fiandoli la licenza Poetica, porga il fentimento piano. Ma miuna delle predette interpretazioni è tolerabile, non concodendoli col fatte licenza e Poeti, ne trovandoli feritutra tale, e fpezialmente potendoli alla feritutra prima dare un fentimento dell'intenzione del Poeta, dicendo, che Virgilio loggiunte di fia prefona, e non di perfona di Sileno, quelle profe, filla figarda tra molti Poeti, che Silla figitiola di Nifo foffe fiata trafformata in ifeoglio, & in mostro del Mare: il che diffefamente, & apertamente dice cetti parlando pure della ficilicola di Nifo in quelli vegli

Complures illam magni , Melfala , Poete (Nam veram fateamur , amat Polymnia veram ) Long dia prothono mateam membra figura Scillam monthon fateamur converfa vecari . Illiam effe eramni , quam fipe fequamu 2016 tillam effe eramni , quam fipe fequamu 2016 tillam effe eramni , quam fipe fequamur 2016 tillam effe eramni , quam fipe fequamur 2016 tillam effe eramni , quam fipe fequamur . Difficultum effect eramni , quam fipe fequamur . Difficultum effect eramni , quam effe morini . Sed neque Mounia bac patiuntur crefere chorte, NC madasi illoram dabis terroints author .

Òra

Ora simili riprovamenti d'opinioni false sono usate da Poeti a farsi, e ve n' è una nella prima delle Canzoni Olympiesche di Pindaro dell'opinione, che avevano altri Poeti di Tantalo; e un'altro è nel Trionfo della Cassità del Petrarca dell'opinione, che si portava di Didone in questi versi

E veggio ad un lacciuol Giunene, e Dido, Ch amor pio del suo sposo a morte spinse, Non quel d'Enea, com è pubblico grido.

& in questi altri

Poi viddi fra le dome peregrine Quella, che per lo fuo diletto e fido Spolo, non per Enca volfe ine al fine. Spolo, non per Enca volfe ine al fine. Cui fludio d'ausflate a morte finife, Non vamo amor, com è pubblico trido.

Ora aveva detto questo il Gramaticuccio, e apparecchiavasi a passare a parlare d'alcun'altra sposizione nuova, quando sopravenne un fanciullo, e diffe, che il Signor suo gli faceva intendere, che non si dovesse partir di cafa; perciochè fra un'ora pafferebbe per la contrada, e gli farebbe motto, acciochè andassero insieme a fornir quello, che l'uno, e l'altro avevano promessa, e che dovesse dir' in casa, che non l'aspettassero a cena. A cui egli rispose, che così farebbe, come diceva; & andatosene il fanciullo, egli rivolto verse me , che mostrava nel sembiante vaghezza di voler' intendere, da chi fosse mandato quel fanciullo, e che cosa avelle voluto dire; diffe: Quel fanciullo è mandato da Meffier Guafparo Manzolo, il quale ha promesso di sposare oggi Madonna Giulia Beltrami, e di dar compimento al Matrimonio da un pezzo in qua più volte presso che sermato, e poi per diversi accidenti sempre frastornato; & io ho promesso indottovi dalla benevolenza, ch' esso mi mostra grandissima, e dalla fidanza, che ha della fufficiente mia dottrina, di fare il fermone (posareccio, e di lodare secondo l'usanza solennemente i novelli sposi. Ora, come udite, farà qui fra un' ora, & andremo insieme a casa Madonna Giulia, egli per isposarla, & io per lodar l'uno, e l'altro; e quivi mi rimarrò stafera a nozze. Ma infin' a tanto che giunga Messier Guasparo, noi potiamo seguitare l'impreso ragionamento. Voi potete fenza dubbio, risposi io, seguitarlo ; ma non con quella mia foddisfattione, che aureste fatto prima, che io sapessi, ch'io non potetti dimorare oggi con voi folo più d'un'ora; perciochè io mi credeva di dover' udire tutte le sposizioni vostre maravigliose de' versi Pastorecci di Virgilio; e insieme con agio vostro, e mio, di dovere ancora intendere tutta l'opinione vostra intorno alla chiamata dell' Aiuto delle Muse, per la qual sola a posta io era venuto qui, e la qual conviene di neceffità.

acceffià, ch' is feriva ftafera all'Amico noftro, se lo vò fervir tofto, come me pergea caldamente per fuel tettere picché domattina per tempo parte, come apete, il corriere, che va a Roma, effendo Mercordi i perchè vi piacca di rifervare a dirmi le fipofizioni rismafte ad un'altro giurno, e di dirmi ora quello mentre tempo v' è preflato, perchè io fon qui, e che promeflo m'avet.

mello m avete.

A noi, come vedete, disse egli, è conceduta un'ora sola di questo giorno ancora da ragionare insieme senza compagnia, la quale poiche a voi piace, che spendiamo (trasportando il parlare, che cominciato avevamo, ad altro tempo) in dire dell' Ajuto, che domandano i Poeti alle Muse, & a me dee piacere, a cui omai metteremo mano, se prima in poche parole racconterò, da chi, come, e dove abbiano i tre di fopra nominati egregi Scrittori faputo quei miei penfamenti. Adunque Alberto Acharifio feppe da me la sposizione di quel luogo del Petrarca, effendo egli capitato nella nostra Patria, venendo, se ben mi ricordo, da Lucca, dove era stato Uficiale, il quale mi volle vedere, e conoscere (conoscendomi, siccome diceva, per nome) ancora per vista, e domandandomi de' miei studi, e rispondendopli io, ch' era occupato in intendere le Rime del Petrarca mal' intefe, al mio parere, in molti Juoghi da' Commentatori, mi pregò, che io gliene dicessi alcune: il cho io feci cortesemente, e tra gli altri dissi quello; l'altra è Portia, che il ferro al suoco assima, così esponendoglicle io, come avete udito. Ma ne da me, ne qui seppe già Bartolomeo Riccio la mia interpretazione de' versi Virgiliani, la quale è affai verifimile, anzi vero, fecondo che avviso, che gli fosse rapportata infino a Ferrara o da Bartolomeo Fornino, o da Alberto dall' Oglio, o da amendue, effendo Cittadini Ferrarefi amici fuoi, e domestici, alli quali disputanti, già sono molti anni, e prima che il Riccio componelle, o almeno pubblicalle quel fuo libro de Imitatione, con un certo Notajo, il quale udì da loro esfere appellato Colorno, di questo tempo passò in Bologna, dov' erano stati mandati dal nostro Duca a trattar non so che col Comune di quella Città, io sopravenni, ritrovandomi all'ora quivi per certe mie bisogne s e vedendo, che vaneggiavano, non meno che si facessero i Commentatori, non mi potei tenere, ch' io loro non palesassi il vero fentimento, di che effi ne secero maravigliosa sesta. Ora io non dico, che è affai veriffimile, o che è vero, secondo che avviso, ma dico, ch'io son certissimo, che Giovam-Batista dalla Pigna ha udite, e raccolte in Ferrara dalla mia bocca tutte le cole mie, che ha tenute tra le fue nel fuo-Libro, e lette forse tutte, siccome senza forse n'ha lette alcune nelle Lettere scritte da me a Messier Giouam-Battista Giraldo, delle quali ancora facendo mentione esso Giraldo nella Lettera sua trattante del comporre delle Commedie, e delle Tragedie pubblicata da lui, non l'attribuisse a se, come fa il Pigna, non essendo trovamento suo, ma come cortese, e guardantesi d'offendermi, il che per avventura stimava di fare, se egli l'avesse nomina-

tamente .

temente attribuite a me, le ha raccontate fotto nome incerto di perfona focnofciuta, conven adogliene riprovare, fe voleva mantenere la parte prefa da lui a difindere. Ma cominciamo a ragionare di quello, che defidera di fapere l' Amico volfros e ponete ben mente, vi prego, alle mie parole, accioché fappiate ferivere fanza mancamento niuno.

acciocne iappiate icrivere icnza mancamento niuno.

La D.tià delle Mufe, se io ho ben posto mente all'antica credenza de' Pagani, mostrava scondo quella i siou imiracolosi eficti o fopra la forna, o topra la materia delle Scritture. Ma perciochè non gli mostrava sopra ogni forma, nè sopra ogni materia, accioche sapriamo distintamente qual forma, c qual materia solic informaza dal favore delle Muse, c qual nò: divideremo prima le forme delle Scritture, e diremo quali fosicro, o non fossero partegrip di quello divino donoi e poi divideremo le materie, e similmente diremo, in quali avesse luogo, o non avesse questa miracolosa operazione.

Primieramente adunque quanto appartiene al bifogno del prefente trattato. le forme delle Scritture si dividono in tre gioghi, o accoppiamenti, che vogliamo dire; cioè o in verlificale, e profaica, o in lunga, e breve, o in raccontativa, e rapprefentativa. Ora è da fapere, che il miracolofo favore delle Muse, quanto alla forma, consiste solamente in ajutare lo Scrittore a far verfi tali, che l'umana industria non sia creduta dal Volgo atta per se a farli, o per efficacia della fignificazione, o per riguardo della vaghezza. Perchè quando si deve concludere, che il favor delle Muse non può, nè deve effere domandato dalli Scrittori, quanto è alla forma, se non là dove diciamo ello favore poter confiftere, ciò farà in forma verfificale lunga, e raccontativa, conciona cosa chè niuno del popolo si trovi così ignorante, che reputi il parlar profaico, o pure alcuni pochi verfi, con tutto chè foffero fignificanti e vaghi oltre a modo, opera più che umana se fia cofa manifelta, che in forma rappresentativa non può lo Scrittore favellare come persona serivente; là onde non potendo, come dico, savellare, non deve potere come persona scrivente richiedere alle Muse di esser in ciò savorito. Ma dall'altra parte il Volgo, il quale ha per cofa riguardevole, e dono speziale di Dio, e per miracolo quello, che a lui non dà il cuore di fare, crede, che la scrittura versificale lunga, cioè il Poema composto di molti versi fignificanti e vaghi, sia stato condotto a fine con l'ajuto della divina grazia, e giudicando la potenza degl' ingegni degli Scrittori effere in certo mo lo fimile alla fua, non gli pare cofa naturale o umana, che lo Scrittore continui un ragionamento così lungo, non uscendo mai fuori delle strettezze delle regole de' versi, nè scottandosi dalla lodevolissima significazione, e vaghezza delle parole, fenza ajuto fopranaturale e divino. Il perchè i Poeti valenti, e confidantifi, che i loro versi debbano essere ricevuti per lo valor loro per divini, s'acconciano alle opinioni volgari, e l'accrescono ne' principi delle lunghe loro opere teffute in verfi, quando possono favellare, come fcriventi.

scriventi, cioè nella forma raccontatavi, al soccorso delle Muse. Poscia riguardandosi pure solamente al presente Proposto trattato, le materie si dividono similmente in tre gioghi, o accoppiamenti, cioè in Istoriale, e Argomentale; o in Trovata, o in Apprellata; o in Malagevole, & Agevole ad apprendersi. Ma perchè il favorevole ajuto delle Muse non può entrare nelle Materie, o farvi profitto alcuno, se non in quanto ria move le difficoltà, per le quali o male potevano comprendersi dall'intelletto dello Scrittore, o procedessero le disficoltà da antichità di tempo, o da altre cagioni : diciamo , che lo Scrittore non dee poter pregare le Muse, che lo savoreggino, quanto è alla materia, se non nell' Istoriale, Trovata, e Malagevole, Ora perchè i nomi della presente divisione Materiale non fono, siccome avviso, conosciuti, quanto sono quelli della formale, prima che più oltra si proceda, sia bene, che li manisestiamo, Adunque io chiamo Istoriale quella Materia, la quale noi crediamo esfere avvenuta, o facciamo vista di credere, che sia avvenuta per le parole fole rappresentateci dallo Scrittore senz'altra prova; e Argomentale quella, che con forze di prove fole c'induce a credere cose da noi prima repurate dubbic. E chiamo Trovata quella Materia, che è porta dall' ingegno dello Scrittore; siccome Apprestata quella, che è porta dal corso delle cose mondane. Ora siccome l'Apprestata o raccontasi, o rappresentasi, o fa fede, fe fi racconta, constituisce l'Istoria (qual' è quella d'Herodoto, e di Livio ) se si rappresentasse, constituirebbe l'Istoria, quale non n'abbiamo niuna di lodato Scrittore, ma farebbe fimile alla Tragedia, e alla Commedia. Ma se sa sede, constituisce quella maniera di prove, che da Rettorici Greei drigres sono chiamate, e da Latini inartificiales : di che come di cosa manisesta altro non dico. Medesimamente la Trovata dail' ingegno dello Scrittore, o raccontali, o rappresentali, o fa fede; se si racconta, constituisce quella maniera di Poesia, che è domandata da' Greci Morrata qual è l'Iliade, e l'Odiffea d'Homero, e l'Eneide di Virgilio . Se si rappresenta, constituisce quella maniera di prove, che da'. Rettorici Greci sono dimandate vizva e da' Latini artificiales . E chiamo Malagevole ad apprendersi quella Materia, che contiene cose, le quali o per tempo passato, o per altro rispetto non è verisimile, che lo Scrittore possa sapere , o comprendere . Siccome dall'altra parte Agevole quella, che contiene le cose verisimilmente possibili, & atte senza molta. fatica a sapersi, o a comprendersi dallo Scrittore. Adunque può altri chiaramente vedere, che non si dee potere ricorrere alle Muse per ainto, quanto è alla Materia Agevole a sapersi, essendo cosa supersiua il chie-dere, che ci sieno mostrate, o satteci sapere le cose per divino miracolo, le quali noi veggiamo, e possiamo sapere per umana veduta, e capacità... Nè parimente quanto alla Materia Apprestata, o constituisca l'Istoria raccontativa ulata, o la rappresentativa possibile ad usaru, o constituisca.

la maniera delle prove non procedenti da artificio. Percioche non fi crederebbe, the lo Scrittore in fimile materia fosse stato esaudito dalle Muse, quantunque serventemente le avesse pregate, che gli significassero le cose non possibili a sapersi, o a comprendersi per umano intelletto, le per avventura non fi portafe fermislima opinione, che fose famigliare, e domestico loro; conciofia cofa che la divina Bontà foglia condescendendo a gli umili preghi de' devoti amici, e fervi fuoi, rivelar loro, e far' intendere alcuna volta le cose secrete non investighevoli, nè intendevoli agli uomini mondani. Nè fimilmente quanto è alla Materia Argomentale, non potendo effer' altro, the profittevole il favor delle Muse, prestante, come abbiamo detto, folamente memoria, e comprendimento delle cose, se sarà richiesto in così fatta materia, la quale ha bisogno non di memoria di cose passate, non di comprendimento di cose apprestate, o trovate, ma per lo più d' acutezza d'ingegno, e di speculazione, e d'inventione d'argomento, che si possono domandare più tosto cose future, che passare; li quali doni sono da domandare, e da riconoscere dal favore di Minerva, e di Mercurio, e non dal favore delle Muse. Perchè, come dicemmo, l'ajuto delle Muse memorativo, & indottivo di capacità di cose non atte a sapersi, & a comprendersi dal nostro ingegno, si trova solamente poter giovare, e per confeguente potersi domandare dallo Scrittore nella materia Istoriale, o Trovata, e Malagevol' a faperfi, intendendo fanamente la Trovata, cioè in quanto fi racconta, accioche lo Scrittore, come persona scrivente possa favellare, e in quanto si racconta in quella parte, dove le cose senza impotrar foccorfo fimile non fi potrebbono raccontare, come fapute, o comprese da noi. Ora è cosa assai simile al vero, che il Volgo giudichi, che lo Scrittore sia tanto careggiato & amato dalle Muse, che per loro mezo componga versi più che umani. Adunque se le predette cose stanno cost, e lono formate in vere e falde ragioni, come crediamo che fieno, possiamo quindi procedendo venir'a stabilire alquante conclusioni , le quali in alcuna parte potranno per avventura ad alcuni parere nuove.

La prima farà, che veramente la Poefia non cible mai principio, o me 24,0 find da Furore divino infinio dalle Mule, o da Apello ne Poeti, fe non fecondo l'opinione del Volgo per quello, che à flato detto i la quiel 1 Poeti per renderfi marwigiloli, e riguardevoli nel cofeptto degli uomini, sjutzavano, & accrefeevano, domandando quel divino, foccorfo, e facendo femblante d'averlo impetrato. Percioche i maggiori Fini Filofòfanti ceme Ariflotele, che compose in volumi particolari la perfettione dell' Arte della Doffa, e Platone, che gliela infigno, fenra dubbio ebbero credenza molto diversa da quella del Volgo. Perciochè nel questi il aurebbe insegnato, nel quegli composit, Spendo l'uno e l'altro, che in vanos infegnata, e componeva l'are di quello, alla cui perfettione fa di mestiere di furore manmoto da Dioj con tuttoche Platone cherrando, e introducendo infingevol-

mente

mente a ragionare Socrate da persona idiota, faccia mentione di Furore

Poetico nella Disesa, nel Fedro, e nel Giove.

La fecoda farà, che ficcome crano preferitti i termini del verfigglare, ed ll'indurre rammemoratione, e apprendimento alle Mulé dall'antichità dentro de quali fi conveniva, che dimoftraffero la loro divina potenza: cool a ciafatuno degli altri Dei terano preferitti i termini d'altre cofe, dentro de quali di necessità fi fornivano le loro miracolos operazioni. Come, per cagio di efempio, il valori di Marte non apparivaaltrove, che in guere, è in battaglie; e la benignità di Certre si conoceva folamente colle biade fino dono, e trovamente. Perché si può ficuramente affermare, che grave errore sin stato commelso da Virgilio nel principio de' sito i infignamenti Villerecci, il quale chiamò in ajuto, volendo verfeggiare, non le Muse, Deità, come dico, assegnata al comporre versi della Religione Pagna, ma i Dei forpapoliti al coliviamento della Villa, o inventori delle cost riputate appartenere alla Villa, dicendo così

Vos o clarissima Mundi lumina .

e quel che viene apprello infino a quel verso Ingredere, & votis jam nune affinefee vocari.

musti all' ora dovelle darii ad arare, e a feminare, & a piantare, & a fare le altre opere, che fono richieste alla Villa, e non al comporre versi, & ad efercitare l'ufficio del Poeta; nel qual errore fu tratto, non da Hefiodo, il quale credono molti effer seguito da lui in quella Operetta, ma da Varrone avendolofi proposto per Duce, secome colui, che doveva in fino all' ora effere riputato da lui , secome su poi dal Petrarca, gran lume Romano, e parereli tanto più riluccre, quanto più lo miralle non folamente nella materia dell' Agricoltura , ma ancora nel modo, e nel configlio di domandare il divino soccorso a trattarla: Perciochè egli disse così: Es quoniam, ut ayınt, Dii facientes adyevant, prius invocabo eos, nec ut Homerus , & Ennius Musas , sed duodecim Deos . . . . neque tamen eos Urbanos , quorum imagines ad forum aurata ftant , fex mares , & famina totidem , sed illos duodecims Deos, qui maximi agricolarum duces sunt. Ma conciofia cofa che Virgilio nella Eneida fua non abbia feguita la premonstrata via da Varrone, non ricorrendo per savore ne a Marte, ne a Nettuno , Deità valevoli alla guerra, e alle tempeste, le quali dovevano esfere materia del fuo Poema, ma alle Muse: noi dobbiamo portare ferma opinione, ch' egli non comprendesse pienamente il valore delle parole Varroniane, o molto non vi ponesse mente s percioche se egli le avesse intese bene, e fermatesele nella memoria, avendole avute per lodevoli, egli le aurebbe seguite sempre, e specialmente nella Encida; o avendole avute per biasimevoli, come doveva, non aurebbe pubblicato . . . . . . con così fatto errore. Nè voglio, che per compagno di Virgilio errante nella predetta M 2

prédetta materia mi si produca in mezzo Arato, il quale nel comsneimento del sto Poema delle Stelle abbia chiamato in ajuto Giove a comporlo, perciochè chiamò pur egli non Giove, secondo che gli è falsamente appo-

sto, ma le Muse; come si vede quivi .

Al quale Pocma giudicò ben' egil, che non fi dovesse porre mano, se prima non avesse chiato, e fabitutato Giove per le ragioni addotte quivi da lui. Ma nondimeno io consesso, vignitio non aver' in ciò peccato solo, esfendo stato siguito da alcuni attri, e specialmente da Ovisio nel suo Volume delle Trasformazioni, chiamante in ajuto a verseggiare in generale i Del trasformazioni, e non le Muss. come doveva.

La terza conclusione fără, che non efiendo lecito a compilatore di Libro proficio, contenente Materia Apprelâta; a domaniare siuto alle Mule, com è flato detto, trabecchevolmente peccò Valerio Maltimo, richiedoni doi flavore di Tiberio Imperatore, come di Dio, dovendo (gil ferivere in profa un' abbreviamento d'alcuni detti, e fatti memorabili, tratti da alcuni florici Coret, e Latini, e credendo, che non meno i convenibe ciò fare a hin nella fua imprefa, che si facefe a i Pocti l'invocare le Mule ciò monere de la continuo grandifismo nei commicaimenti delle loro dicerie tedilo quale ufianza fa mentione non fol Valerio, ma Ciccrone ancora, e Asconio, e Servio, e foré Virtillo in augu verso.

Eneid. XI.

Prafatus Divos folio Rex inquit ab alto.

Perciochè i Poeti ricorrevano ragionevolmente, com' è stato provato, alle Muse loro protettrici per soccorso; e i parlatori antichi cercavano di metter nel capo a' Giudici, o a' Senatori, o al Popolo ascoltanti, ch' essi erano buoni , e difendevano la parte giusta, o l'utilità pubblica, o l'onestà: la qual cofa suole agevolmente venir fatta, sealtri mostra confidenza in Giove Dio, e Giudice non passionato, e conoscitor de secreti de cuori degli uomini e difenditore de buoni, e punitore de rei, e lo chiami per testimonio, e per ajutatore delle fue attioni . Ma non cercavano già di dare ad intendere altrui con la predetta invocatione Gioviale, che le loro dicerie fossero più belle, che quelle degli altri uomini comuni, o dettati dalla celestiale bocca di Giove; perciochè l'essere il parlatore creduto eloquente, genera sospetto, e tema nell'ascoltatore, che non si metta a disendere il torto, fapendo che le forze dell' Eloquenza fono potentissime, e gli leva affai di fede appresso lui. Adunque Valerio Mattimo, che scrive il Volume fuo in forma profaica, breve, di materia Apprestata, Agevole a sapersi, & ad apprendersi, poiche erastata detta e ridetta da altri Scrittori, nella quale la credenza, ch altri avesse della bontà, o della malvagità dello Scrittore non puteva operare nulla, trabocchevolmente, come dico, peccò, chiamando in suo ajuto non le Muse, non Giove, Deità usate ad esser chiamate da' Poeti, e da' Parlatori a luogo e tempo per convenevoli rispetti, ma Tiberio Imperatore in evidente dimonstratione della lusinghevole sua ignoranza. Nè creda alcuno, che in profa si possa con I essempio di Platone domandare il favor delle Muse, perchè egli introduca Socrate nel Fedro a ricorrere per soccorso con così fatte parole . . . . . .

Perciochè quantunque usi quivi prosa, usa nondimeno, com' egli stesso confessa, Profa, che sente più del Verso spirato da Dio, che della Profa

comune, e ufitata da lui altra volta, e dagli altri uomini.

La quarta Conclusione sarà, che dovendo l'opere umane, accompagnate dal gratiofo favore di Dio, effer più vaghe, e più compiute, che non fono quelle, che sono state satte senza così satta compagnia: si prenderà guardia il Poeta, che non fa, e non giudica i suoi versi belli, e significanti oltre modo, di pregare le Muse, che lo sovengano a comporre, o a dire, che fia ftato ajutato da loro , non esfendo altro il sovenimento , e l'ajuto porto dalle Mufe, che una confidenza ardita del Poeta, e una fignification manifesta, che i suoi versi trapassino i termini dell' Umanità, e sentano della Divinità. Perchè Virgilio, il quale fu nomo modesto, e nemico della vanagloria, stimando per avventura i suoi versi meno, che non valevano diffe

Aneid. 9.

Fortunati ambo , fi quid mea carmina poffunt. E volendoli vendere per suoi, e per umani, e non per versi della Musa, e per divini, come avevano fatto avanti a lui molti Poeti Greci superbi i suoi, e specialmente Homero, quanto è alla Forma non ricorse alle Muse per ajuto, nè l' introdusse a favellare nella sua Eneida; quantunque quanto alla Materia, dove verifimilmente per alcune cagioni non poteva pervenire la notizia sua, e il comprendimento umano, preghi le Muse, che ve lo conducono. Le quali cagioni si mostrano essere appresso di lui tre folamente, cioè, o perchè le cose non erano palesate; o perchè con sutto che fossero palesate, non erano per la moltitudine atte ad essere comprese ; o perchè contutto che sossero palesate , e comprese , erano per antichità di tempo dileguate dalle memorie nostre, perchè non era-

no palefate: come la cagione dello sdegno di Giunone contro Enca nascofto nel profondo della fua mente. Æn. I.

Musa mihi causas memora, quo numine laso

e quello, che fegue infino a quel verso Et genus invifum , & rapti Ganimedis bonores. E come gl' incantesimi , gli quali nè si divulgano , nè si fanno con

Ecl. VIII.

Vos , que responderis Alphesibans . Dicite Pierides : non omnia possumus omnes.

testimoni.

Per-

### OPERE DEL CASTELVETRO

perchè contutto che fossero palesate, non erano per la moltitudine comprese.

Aneid. IX.

Pos o Calliope, precor, afpirate canenti; Quas ibi tune ferro strages, quae sunera Turmus Ediderit; quem quisque virum demiseris Orco: Es mecum ingentes oras evolvite belli;

Et meministis enim, Diva, & memorare potestis.

Medesimamente Dante disse :

O Mufe, o alto ingeno or m' ajutate,
O' Mente, che scrivesti ciò, ch' io vidi,

O Mente, the scrivests to, the

Perchè contutto chè fossero comprese, e palesate, erano per antichità di tempo dileguate dalle memorie nostre.

Enzid. VII.

Nunc age, qui Reget, Erato, que tempora renon, Quis Latio antiquo fuerit statut, advena classem Com primum Aussimit exercitus adpusti oris, Expedism, & prima revocabo exordia pugnas ancora

Eneid. VII.

Pandite nam Helicona, Dea, cantufque movete Qui bello exciti Reges, qua quemque ferna Compleriar campos acies; quibas Itala iem tum Florueris terra alma viris, quibas arferit armis. Et meminifit cuim, Diva, & memorare potefiis; Ad nos vis tenuis feme periabitra auch

& aneora

Geor. IV.

Quis Deus hanc , Musa , quis nobis extudis artem, Unde nova ingressus hominum experientia capit ? & ancora

Eneid. IX

Quis Deus, o Musa, tam sava incendia Teneris: Aversit? tantos ratibus quis depulit ignes. Dicite: prisca sides sasto, sed sama perennis.

Ma quantinque Virgilio , quanto alla Materia , non fia ricorfo all' ajuro delle Mule, se non per le tre cagioni di sopra detre , nondimeno e ne possono essere delle altre , per le quali la Materia è mal apprendevole dall'intelletto umano , e per conseguente si porrebbe questo medesimo.

Ora perchè abbiamo affermato la modeftia di Virgilio esser maggiore di quel-

di quella d' Homero, non è da tralafeiare di dire, che ancorachè generalmente fi fimi, che gran modeflia del Poeta fia il non noninati nel tooi verfi, fiecome fice Homero, e vanagloria il nominarifi, fecome fice Virgilio, laonde ancora Dante feufandori di questo modo vanagloriofo diffe

Quando mi volfi al fuo del nonce mio,

Viddi la Donna.

essendofi prima così nominato Dante, perchè Virgilio se ne vada

Non pianger' anco, non pianger' ancora . Nondimeno s'altri confidera bene, troverà, che può il Poeta alcuna volta lasciare di nominarsi per altra cagione, che per modestia ; anzi per contraria cagione, cioè per superbia, volendo dire, che i suoi versi sono tanto belli, che uomo non è da nominarfi per Autore loro, ma la Muía, L per avventura Homero lasciò di nominarsine suoi versi, intendendo d'attribuirli non a se, ma alla Musa. E può dall' altra parte alcun Pocta nominarsi ne' fuoi versi senza vanagloria, quando intende di levare l'opinione a' Lettori, ch' egli non reputa i suoi versi divini nè dettati dalla Musa, ma umani, e composti da lui, & è da credere, che Virgilio perciò non ischisasse di nominarsi ne' suoi versi. Adunque modestia del Poeta è il non domandare favore alla Musa a comporre i suoi versi, quanto è alla forma ; perciochè domandandolo, fi confessa, che i versi non sono umani: la qual modestia fu veduta prima, e seguita da Virgilio nell' Eneida; e poi su similmente veduta, e seguita dal Petrarca nelle sue Rime, il quale non mostra mai in alcun luogo d'essere stato ajutato dalle Muse a rimare, ma riconosce l'ajuto dalla fua Donna, come

Così costei, ch' è tra le donne un Sole, In me movendo de' begli occhi i rai, Cria d'amor pensieri, atti, e parole,

& altrove

Onde s' alcum bel frueto

Nasce da me, da voi vien prima il seme.

Et in que Sonetti, ne quali affegna la morte di Laura per iscusa del non rimare più, o del non rimare bene, come foleva, mentre viveva, o lo riconosce da Amore, come in quei versi:

Come poss' io, se uon m' insegna Amore, Con parole morsali agguagliar l' opre Divine ?

o lo riconosce dagli occhi di Laura

Occhi leggiadri, dove Amor fa nido, A voi rivolgo il mio debile stile

Pigro da fe, ma il gran piacer lo sprona.

E quello, che viene appresso : facendosi chiaramente a sapere, che i suoi versi sono tali, quali la sua industria ha potuto sare più belli per so sti-

molo continovo, ch'egli come innamorato aveva a' fianchi d' acquiftar la grazia della sua Donna per bellezza di versi, e di piacerle, lodandola in nobile maniera di rime. Ultimamente fu la predetta modellia veduta da Giovanni Boccaccio, e ne diede affai chiaro indizio nel fuo Decamerone con quelte parole: Senza che le Donne già mi furono cazione di comporre mille verst, dove le Muse non mi furon mai di farne alcuno cagione. Ma perchè seguitano queste parole : Amearonmi ben' elle, e mostraroumi comporre que' mille, le quali paiono dir' il contrario : egli è da fapere, che gli avverfari del Boccaccio dicevano, ch'egli farebbe meglio starfi con le Muse in Parnasso, che con ciance mescolarsi tra le Donne: il che potendosi intendere come fonava, o per allegoria: Risponde adunque intendendo, come suona, che il mescolarsi tra Donne con ciance, e star' in Parnaso con le Muse, quant' è all' apparenza; e quanto è all' effetto, avendo le Muse e le Donne forma donnesca, & essendo le Donne cagione, ch' egli componga de' versi, di che similmente sono cagione le Muse. E perchè altri poteva dire, che i verfi pure non fi compongono fenza l'ajuto delle Mufe, foggiunge, ch'egli è vero, ch' egli è stato ajutato da loro, ma non per suo rispetto, nè perchè fosse amato da loro, ma per rispetto delle Donne, e perchè esse erano amate dalle Muse. Laonde riconosce tutto il favore Musicale dalle Donne. intendendolo per alkgoria. E fe si dicesse, ch'egli dovrebbe attendere in luogo folitario allo studio delle Lettere, e non a Donne tra molte brigate, rifponde, che non è differenza tra l'attendere alli fludi delle Lettere, & alle Donne, perchè hanno apparenza fimile, ellendo gli uni, e le altre defiderabili, e pati l'effetto, effendo l'attendere alle Donne cagione di comporre versi in lui, siccome l'attendere alli studi delle Lettere è cagione di comporre versi in altri. E se si dicesse, che i versi non si possono comporre senza attendere a studi, risponde, che non riconosce egli ciò dallo studio fuo, a cui mai non si sarebbe dato, o darebbe se non fosse stimolato dall' amore, che porta alle Donne, e dal desiderio, che ha di compiacer loro.

La quinta Concluíone farà, che non efiendo filimata opera trapfante l'alezza dell'ingegno umano il fara lacuni pochi verfi belli; e, fignificanti, non dec il Poeta in Sonetti, o in Epigrammi, e fimilit, cofette, parer con lode chiamare le Mule, e, che l'aquitino a comporte. Es pur' avviene, che le chiami, farebbe molto, al mio giudicio, da lodare, ch' egli accompagnafe in nome delle Mule con alcuno aggiunto o modo di parace per io quale fi conofectife, che il fignificato di quel nome fosfe d'abbasare, e da refriringere dall' alterza ye, dall' ampiezza della Divinità alla baficaza, & all'alterza dello fludio, e de' verfi de' Poeti, ficcome mi pare, che faccife virgilio, quando dife

Ed. IV.

Sicclides Musa paulo majora canamus.

Ecl. 17.

Ecl. VI.

Prima Syracusio dignata est ludere versu, Nostra, nec erubuit silvas babitare Thalia.

Ecl. I.
Sylvestrem tenui Musam meditaris avena.

Ecl. VI. Agrestem tenui meditabor arundine Musam.

Ecl. III.

Pollio amat nostram , quamvis sit rustica , Musam.

Ecl. III.

Pierides vitulam lettori pascite vestro.

Pastorum Musam Damonis , & Alphesibei .

Ecl. IX. ...
Incipe, si quid babes, & me secere Poetam

Pierides .

Concioîa cofa che ficcome Bacco, Venere, Cettere, Marte, e fimili, sono predi ni fignificazione di Deità foppapolle a vino, a diletto carrale, a biada, e battaglia, & a fimili, & in fignificazione di fludio delle predette cofe, & in fignificazione delle dette cofe, cioè di vino, di diletto carrale &c. Così si prendono le Mulie nelle tre cosi fatte fignificazioni, nella prima delle quali non può aver luogo il nome delle Muse posso, per que i ripetto, che già è fatto detta.

La Sella ed ultima Conclusione sarà, che estendo le Muse prefiarrici, e non ricevitrici di savore, e Donne, e gulde, e compagne maggiori de' Poeti, e non fervigiali, nd siguaci minori: non pare che Catullo sia molto da commendare, il quale introduce sè per comandatore, e le Muse per esecutrici, e bandirici delle così comandate, e dette da lui in questi versi.

Non possum reticere Dea, qua Mallius arte

Juverit, ant quantis juverit officiis. Ne fugiens seclis obliviscentibus atas

Illius hoc caca nocle tegat fludium.

Sed dicam vobis: Vos porro dicite multis Millibus, & facite hec charta loquatur anus,

Omnibus inque locis celebretur fama sepulti,

Notescatque magis mortuus, atque magis.

Ne tenuem texens sublimis aranea telam Deserto in Malli nomine opus saciat.

NP parimente Virgilio là dove pare che voglia che le Muse non folamente approvinto i versi fatti da lui fenza l'ajuto loro, ma che operino ancora, che piano quello, che veramente scondo lui non erano, cioè graziofi, e preziosi a Gallo ottimo Poeta, dicendo

N Ecl, Hac fat erit , Diva , veftrum ceciniffe Poetam , Dum fedet, & gracili fifcellam texit hibifco

Pierides, vos bac facietis maxima Gallo.

Il cui poco commendabile configlio fu feguitato da Pietro Bembo forse men commendabilmente, pregando le Muse, che donino favorevole eternità alle rime già composte da fui senza averle chiamate, quando l'opera loro farebbe potuta effer giovevole, cinè quando non erano ancora compofte, o si componevano, alle quali forse più conveniva, che desiderasse odiofo e tofto dileguamento, acciochè non facessero lungamente sede al Mondo della sua vanità, così dicendo:

Dive, per cui s' apre Helicona, e serra, Use a fare alla morte illustri inganni.

Dunque omai io credo, che comprendiate intieramente tutta l'opinione, ch'io porto intorno all'invocatione delle Muse, la quale vi ssorzerete scrivere diligentemente all' Amico vostro, poiche mostra, secondo che mi dite, molto detiderio di fapertas e lo faluterete affai da parte mia, e gli fgnificherete, che potria per le sepradette cose chiaramente vedere ciò, che mi era venuto alquanto oscuramente detto intorno a quelta materia, mentre ho biafimato o parlando, o ferivendo il principio del Comento del Caro, perciochè io m'avviso, che questo desiderio gli sia venuto per ciò, e non per altro. Il qual Caro non dee andar assoluto di vanagloria, e di confidenza superba di credersi Poeta più che umano, quanto è alla forma, se per la forma ha chiamato in ajuto le Muses e d'error grave, quanto è alla Materia, ficcome testimoniano le parole del suo Comento, se ha creduto poter' usare il grazioso savore delle Muse in materia Argomeniale, e palefe, qual' è quella della fua Canzone.

Ora essendo venuto il Gramaticuccio alla fine del suo parlare, io feci vista di maravigliarmi assai, e cominciai a commendare le cosedette da lui, conciofa cofa che bifogni far così, a chi vuole effer amico fuo; e diffi, che questi non erano pensamenti da palesare nè ad ogn'uno, nè in presenza d'ogn'uno, com' egli ben dicea. E mentre mi distendea con parole in fimili cofe, ecco giugner di nuovo il fanciullo di Mess. Guasparo, il quale diffe: E' giù alla Porta Messere, che v'aspetta; perchè senza rispondere altro, fattofi porgere da un suo fante tantosto la cappa, egli, & io scendemmo le scale, e venuti all'uscio trovammo Mess. Guasparo, che quivi con una grande & onorevole brigata di Cari Cittadini, parenti & amici fuoi, l'attendeva . Il quale vedutici disse, riguardando verso il Gramatieuccio: Andiamo, che l'ora posta, non altrimenti che un messo imporeuno, come fogliono dire i nostri Legisti, ci stimola, e ci constrigue ad andare. Ma io subito trattomi avanti, facendo poche parole, mi rallegrai, con lui del novello parentado. Di che ringraziandomi egli, e inviandoli. verso

verfo la cafa della Spofa, moltrai di volergli tener compagnia, e mi mifi ra gli ultimi accompagnantilo e come prevenni verfo la mia cata, fenza che perfona fe n'avvedelle, feantonandomi da loro, me n'entrai dentro, e dicimi a ferivere tutte quéhe novelle, poco curandomi d'andare a dafoci tare il fermone fpofareccio del Gramaticuccio, percioché fo certo, che me l'coovern'à aclotare più d'una volta, o voglia, o non voglia, e che egli a mal mio grado mi vorrà far conoferre l'arte, che egli aurà feguita in formarlo, e farmi fentire pra avventura la diffunta, s fe i dec nominar laude, o celebratione, o deficatione, o altro, e fe fi dec anteporre, o posporre, o pareggiare alla Canzone del Caro. A Dio.

## Di Mefs. Lodovico Castelvetro a Mefs. Paolo Manutio.

O ho tentato più volte, onorato Messer Paolo, di trarre dalla penna mia alquante parole da potervi grazie rendere di così gran presente, com è stara la Lettera vostra, che tutta piena di sottili insegnamenti, & abbondante di fedeli configli, e di laudevoli conforti copiofa, m'a rete mandata liberamente, & amorevolmente. La quale da ogni lato mi scuopre tante accese faville dell'amor vostro verso me, quanto nè meritare cosa, che in me, o fuor di me fia, apertiflimamente veggo, nè defrierare mi permette il roslore, che a costumato e modesto uomo è richiesto. Mà , o che ogni mia vertil è così occupata dalla grandezza del beneficio da voi fattomi, che non può intendere ad altro, o che le parole mie quafi vergognofe d'apparire innanzi a così giudiciofi occhi, come i vostri fono, per potere che io abbia, non posso dalle oscure parti della mia penna sospignere in chiara luce, non ho ancora avuto tanto di forza di formarle si bene, che io credetsi, non dirò pienamente, ma pure in parte, di potervi ringraziare. Per la qual cofa infino a tanto, che forfe un giorno rafficurato dalla grande umanità vostra, non riguardando così intentamente all' altezza del vostro dono, potrei parte pagare del mio dovere, acquisti appo voi luogo di rendute grazie d'esfermi deliberato per lo innanzi, siccome voi medesimo divifate, posposto lo studio della Lingua Volgare, & ogn'altra cosa, la quale avelle forza di trarre, o in tutto, o in parte l'animo a fe, e dalla lezione delle cofe Latine rimuoverlo in alcuna maniera di volere intorno ad alcun' Aurore Latino continuamente effere impedito. Egli è vero, fei io non vi vò dare a divedere una cota per un'altra, che a questo non m' ha in lotto tanto il credermi pel Volgare ne molto, ne poco avere infino qui avanzato; nè lo sperarmi di dovere appararvi giammai nel Latino tanto, che io in quello possa i miei penseri senza difficultà spiegare, ne parimente alcuna delle molte; e forti ragioni vostre, che nel vero di gran lunga più possenti, e più vere mi pajon quelle di Messer Filippo Valentini, con le quali alle vostre s'oppone, quanto m'ha quast a viva forza

tratto la reverenda autorità voltra, e di quelle perfone, l' opinioni de quali, avenga Dio che il nome mi nafoodiate, pi o no fiempre filmato dover mettere avanti a qualunque ragione, che in fe moltra più di vericà avere. Er oltre a ciò un mio arbentilifimo defiderio, nel quale tutto mi confumo di effere di tanto fentimento nelle cofe Latine, fe polibile è, che gli occhi della mente dalle tenobre dell'ignoranza occupati (viandomi polla chiaramente vedere, e giudiciofamente confiderare la leggiadria, e la dignità della bella, e nobile Latina favella, da adquanti uomini valentifimi, e maffimamente da voi, in quefto noftro Scolo ritornata in luce; e quel piacere, e diletto trarne, che I acume del mio debble ingegno comporta, i favvillimi frutti del miracolofo voltro femo, di favoi con non picciola mia perdita difertamente inguinzia, là dove all'incontro i ocero in ogni guifa di favvi piacere, e rendervi onore il più che per me fi poffa. Addio. In Modesa il di XV. di Gennaio dell' Anno MDXXX.

## DI MESS. LODOVICO CASTELVETRO.

Luogo dell' Elena d' Euripide ammendato.

M Ariano Savello nobile Romano avendo apparato infino dalla fiu fanciulleza turo Euripide, e fermanciólo noli memoria, trovandoli in Firenze, e dubitando d'alcuni luoghi, ne dimandò il parer fuo a Pietro Vittorio, che è riputato il più intendente unomo de gl'Italiani di fimile maniera di lettere, e spezialmente gli domandò, come s' intendelle quello d'Elena

ώ μότια έμπαθε του παρθέο πελλογέ, λείς ο λεχέου ένδμος στροθέρωνε γύος Ες στλό μονερό έμπε έπλεςς σλέου; Α΄ μογεβ γόος λέχει γόος Ομωντι πόβερ χόρω λοιώνες έμπλεξες αξει κόντες Α΄ τί του δεραμε έξειχερούσσον Κροντάγει Τλαρου μέγονες τοποίδα κούρα;

II quale gli rispos, che appo i Greci erano molte Favole, o Islorie favolos la notizia delle quali non era trapasta; a Latini se che n'e prederit
versi si contengono due di così fatte, cioè l' una: che Callisto sosti era
trasformata in Leonesta se l'altra: che una sigliuola di Meropo nomata Titanida fosse fatta trasformata in Cervo, che avesse le corna d'oro. E Pietro
Vittorio si compiacque tanto di questi sui risposta, che non solamente
rispose così, come dicemmo, a quel nobile giovane, ma n'empiè ancora
un capo in quel suo Libro, che pubblicò, e intitolò Variarma Lessonam.

Ma Mariano Savello non restò molto appagato di questa risposta i perchè fece intendere a Lodovico Caltelvetro, che volentieri faprebbe l'opinione fua intorno a questo luogo. Il quale gliele disse, e fu questa: che col mutamento di tre lettere sole in tre voci si racconciava il sentimento, nè ci conveniva ricorrere a quelta foluzione, che fi può domandare rifugio de' miferi, che ci ficno Istorie, ò Favole, la cui notizia non fia pervenuta da' Greci a' Latini. Era dunque da cambiare in Ataires » in « così Ataires , &c in shaper o in & cost hader, & in prever l' o ultimo in a cost pierres. Et il fentimento era tale: O Callifto già beata Vergine Arcadiana , che falisti sul letto di Giove con quattro piedi, quanto avesti migliore ventura di mia Madre. la quale con forma di fiera, con pilose membra, con occhio bieco avendo cambiati i dolorofi affanni mitighi la trasformazione, la quale Diana cacciò del Coro, e gli nomini la reputarono effere la figlinola de Titani dalle corna d'oro, cioè essa Diana per cagion di bellezza. Ancora diceva, che si potea leggere serie da Arahoum. Questa opinione del Castelvetro non dispiacque, & essendo somunicata da lui con Francesco Robortello, parve ad esso Robortello di pubblicarla, scrivendola in certo suo libro. Ma Carlo Sigone da Modena, che si prese per impresa di b'asimare ciò, che aveva scritto Francesco Robortello in un fuo libro, intitolato Caroli Sigonii emendaciones, in parte ancora biafimò questa opinione, dicendo, che Adres per di Leonessa si doveva ritenere, e che è posta Leonessa in luogo d'Orsa, siccome i Pocti pongono Pollux pro Castore, Tencer pro Dardano, Scrilla Niss pro Scrilla Phorci, Hectorea pro Eneja, Pheneum pro Pallanteo, Sidonia Dido pro Tyria; e che dov' è scritto 2000 è da scrivere 2000 e . A cui non è da dire altro, se non che è cola molto differente quella, che adduce, e non conviene punto alla proposta materia, dove si parla d'occhio bieco, che per se ha il suo effetto, siccome banno le qualità sopraposte Forma di fiera , Pilose membra senza giunta di animale; là dove quello, che adduce, non poteva per se stare senza nominare quello, che si nominò. Senza che, non doveva addurre per provare quello, che intendeva di provare, che sia posta un' Istoria per un' altra. Ma bastava, che si mostrasse, se avelle esempio, che un membro d'uno animale folle attribuito ad un' altro animale, il qual membro non folle perciò più efficace, ficcome non è l'occhio della Lionessa in oscurità, & in ispavento più di quello dell'Orfa. Comechè non fia così fenza contrafto niuno da concedere, che sa vero, che le predette Istorie sieno poste per altre, di che per avventura altra volta si parlerà. Nè si dee riputare così mal detto azen hafung, dicendoli poco prima hafana pijur perpai Sugar.

### Luogo di Cefare nel 3. lib. della Guerra civile ammendato.

NEL Lib. 3. della Guerra civile di C. Giulio Cesare si trovano queste parole: Cohortemque duplisi stipendio, frumentove & spetiariis, militaribusque donis amplissime donavit. Le quali, secondo che consessa conno sono

fono contaminate; ma gran dubbio ha come fi debba levar via la contaminatione. E lafaindo dall'un del lari quello, che dicano gli altri, e fezzialmente Pietro Vitturio nel lib. 1. al cap. 23. delle Varie Lezioni, a me pare, che agerol coda fia illevarla via, si ci immaginiamo, hec obit, che ferilio contamino quelle parole, proferilife, e ferivefie R. in luogo di L., come molti fanno. Perché eda dire: Cobortempa daplici filipradia, framenta, vuelle, d'altri filirativa deusi amplifime domavir. Adunque in luogo d'altis fia feritto d'artis se in luogo d'Es, Ti. E que vi s'è aggiunto, nè è in tutti i tettis: feccome non v'è Es. E dif fia fia fato fe per la come d'altri fia

### Timante lodato a torto nella pittura del Sacrificio d' Ifigenia.

E'Commendato Timance pittore da Cicerone in Orat, da Plinio Lib. 35, cap. 10, da Valerio Matimo Lib. 8, cap. 11, da Quintiliano Lib. 36, cap. 13, per molto ingegno, che nel Sacrificio d'Ingenia avendo dipinto Calcante triflo, e Utilife più triflo, è aggiunte il colmo di antra quella triflizia, che foffe possibile a Menelao, confumata ogni affectione, non avendo via di fare il volto del pater triflo, come ficonveniva, glicoperfe il capo col mantello, e volle che foffe libero a cifictuno a pensare traitennene feco medefino, quale triflizia vi doveffe apparere. Ma al parer mio, di questo trovamento è fenza niuna ragione lodato Timante da tanti valencuomini, è effi ficara dubbio fono da bisfinare, ficorem firemerati, e tracutari, i quali feguendo I' uno quello, che ha detto I' altro, fenza altor riguardamento fi fono dimenticati d'aver letto in Euripide nell' 116 genia in Aulide, che il Msflo raccontante il facrificio di lei dice effera avvenuto ciò, ciò che il padere col mantello fe copi per inefiliambile dolore il capo. Dal qual raccontamento il predetto pittore fenza fottigliare molto prefe I' Horist adella lau pittura.

# Timante è scioccamente commendato nella pittura del Ciclope.

E'Ancora commendato quello pittore, che în una piecelai tavoletire avende dipinto il Ciclope addormentato, e volendo dimoftrare i qual folfe la grandezza (ua, vi dipinfe apprello un Satiro, che col Tirifo gli in lifarava il dite groffo della mano, facendo che nell'opere fue fempre ; intendelle più che non dipingeva. La qual commendazione non à fingolafre, nel da tenerne motto conto, conciolia cosa che odipingali in tavola picciola, o in tavola grande, o in figura maggiore del naturale, o in minore, che che fia, fempre la così dipinta fi regola fecondo la preporzione dell'uomo comune, che il dipintore accorto prefe tempo vi fuole aggiungere, in guid che poteva Timante fenza fare che un Satiro gli misurafie il dito groffo, quasi fia verifimile che mai più non avefe.

avefle veduto il Ciclope, dipingere Aci, e Galetea, o altre Ninse appresso lui o in ispelonche, o in sul lito del mare, o pescatore, o navigante, & avrebbe soddistatto à veditori della quantità della grandezza di lui,

> Come Pietro Bembo voleva dare ad intendere di sapere, e d'aver quello, che non sapeva, e che non aveva.

E' Commendato Pictro Bembo di cortessa, e di candore di animo, cioè che non dicesse una cosa per un' altra per apparere i e forse non era tale. Lodovico Castelvetro gli fice domandare per mezzana persona cara a lui, che per cortessa non gli dovesse negar di dire, s'egli credeva, che il vesto Provenzale, che à nella Canzone del Petrara.

Lasso me, ch' io non so, in qual parte pieghi, Drez. & raison es qui en ciant em demor,

fusse principio d' una Canzone d'Arnaldo Daniello; & appresso, se lo intendeva, di sponergliele; & ultimamente, s'egli aveva quella Canzone, di permettere che ne potesse trarre un esempio. A cui egli rispose, che non credeva, che quel verso sosse principio di Canzone d' Arnaldo Daniello, ma lo sapeva certo, avendo l'esempio della Canzone ar po se in un volume di Canzoni Provenzali, della quale non voleva permettere che se ne traesse esempio, siccome non voleva sporre il verso allora, dovendo egli in brieve pubblicar quella Canzone con tutte le altre Provenzali accompagnate da certe fue sposizioni, dalle quali esso Lodovico potrebbe imparare quello, che volcíse dir quel verío, e gli altri ; siccome ancora per la pubblicazione avrebbe l'esempio di quella Canzone, e dell' altre. Ora il Castelvetro sece di nuovo dire al Bembo, ch'egli fapeva certo, ch'esso Bembo non sapeva, che quel verso sosse più d'una Canzone d' Arnaldo Daniello, che d' una d' un'altro Pocta; & apprello che non intendeva quel verso, & ultimamente, che non aveva l'elempio di quella Canzone, non che sosse per pubblicarla con l'altre Provenzali accompagnate da sposizione niuna. Et a ciò dire diceva il Castelvetro d'essere indotto per forza, conoscendo, ch'esso Bembo non avrebbe regato nè la sposizione di quel verso, se l'avesse saputa, nè l'esempio di quella Canzone, fe l' avesse avuta esso, non men vago d'apparer di sapere, e spezialmente delle cose del Petrarca, che d'essere tenuto cortese. Ora, poiche fu morto, fi trovò la cofa star così, e per le lettere sue, che furono stampate dopo la morte sua, perciocchè scrivendo a Federico Fregoso confessa di non avere, nè mai aver veduto quella Canzone; e per gli Libri Provenzali trovati appo lui, che pervennero tutti in mano del Castelvetro, ne' quali non era questa Canzone. Ora, quel verso non hà molto dello stile d' Arnaldo Daniello; anzi è composto di due mezzi versi, cioè di Drez & raifon es ,

e di : Qui en ciant em demor.

Li quali due mezzi versi si trovano spesso nelle Canzoni Provenzali, e si signisca em dimari, nella qual voce consiste la difficultà; e mi demori, ciocè e mi riposi, e tranquilla: nel qual signisicato ancora l'usarono le Novelle antiche: 6. a 11. Or dimoraro, e discesso, molto bene di loro Signiore, cio en narono vita licta, e tranquilla.

Considerazione di Giulio Camillo Delminio de gl'indovini Virgiliani.

COleva Giulio Camillo Delminio dire, che era da por mente ad un configlio mirabile usato da Virgilio pel modo del sar predire le cose future a gl' indovini a e soggiungeva, ch'essendo da lui introdotti quattro indovini a profetare, due profetavano legati, e due sciolti: Profetavano legati Protco, e Sileno; Proteo nel Lib. 4. della Georgica. Sileno nell' Egloga 6. Profetavano sciolti Eleno, e la Sibilla; Eleno nel Lib. 3. dell' Encida, la Sibilla nel Lib. 6. E che la ragione, che aveva indotto Virgilio a far così, era stata, che Proteo, e Sileno avevano da se lo spirito Prosetico, e non dipendevano da altra Deità, in guisa che non volendo profesare conveniva, che follero costretti a far ciò legati, Ma Eleno, e la Sibilla, che avevano lo spirito Profetico da altrui, e che non profetavano, se non quando era loro prestato lo spirito da Deità forestiera, non potevano, nè dovevano esser legati, poiche il legargli e'l constringergli non avrebbe operato nulla, se non sosse loro stato donato lo spirito. La qual considerazione quanto abbia di sermezza, è agevole a discernere, se altri bene riguarderà, come Virgilio introduce altri indovini, che hanno lo spirito dell' indovinare da se, e non dipendono da altrui, a far ciò slegati, come le Parche nella quarta Egloga; E come non è vero, che Sileno fia introdotto come indovino nella fcha Fglega, ma come cantore femplice, che canti alcune cofe di scienze, & alcune Istorie non peravventura sapute da giovinetti di contado, ma conosciute ottimamente da gl'intendenti nomini efercisati ne gli studi delle lettere. Il che non è, nè si dre domandar Profezia; e come Proteo è introdotto da Virgilio non ad antidire cofe future, ma ridir cofe paffate, legato, perchè questa è sua natura, e suo privilegio non dir cose passate, non sapute, o future, se non costretto, e legato, per la fua mutabilità in diverse forme, siccome appare per quel, che dice Virgilio, e Omero, quando induce Menelao a costringerlo ad infegnargli la via da uscire del luogo dov' era, & a dire quel. ch' era divenuto de' suoi amici, e compagni nel Libro 4 dell' Odissea. E se ben mi ricorda, Platone in certo de' fuoi ragionamenti par, che gli affegni questa natura di non dire la verità, se non costretto, quantunque Cvidio fenza costringimento niuno lo fa di fua volontà profetare nel Lib. XL delle Trasformazioni.

Namque Senex Theridi Proteus praduxerat inde: Concipe, Mater eris juvenis, qui fortibus armis Alfa patris vincet, majorque vecabitur illo.

м

La qual Profezia, che dovefee nafecre di Teside perfona maggior del Padre, feccome Ovidio attribibile e Orocce, codi Apollodorone Liba, 3, della fua Libercia attribuifee ad cita Teside, o a Prometeo. Ma fe Sileno non profesava feno legato, fecondo l'opinione di Giulio Camillo di mente di Virgilio, onde è avvenuo, chi egli hà introdotto Sileno a profesra estagato in quel fuo Sontto, molto lodato comumentenie, in cui egli tanto fi compiaceva, feritto in onore di Gio: Matteo Giberto, fervitore fecondo il cuore di Papa Clemente Settimo?

Tu, che freemde l'aite Roma overa,
Sal coglier pani per quelle vails ombrefe
Le viole pui frichte, e regiadofe,
Nate ad un parto en la bella Aurora.
At il gran Tebra le fise fponde infora.
At il gran Tebra le fise fponde infora.
Et alla fronte tuna purpure refe
S'apron d'ornaria quasi verzogorgie,
Che gibriada margiore i deputs ancera.
At te i caudidi pomi, a te pendenti
Metton duder voffore s' Ci cil freeno

Metton dolce rollore; e'l Ciel fereno Veggiam più ognora, e i prati affai più molli. Così cantò d'un faffo in dolci accenti

De furor pieno il buon pastor Sileno: E Giberto sonar, Giberto, i colli.

Ma dirà alcuno: il canto di Sileno in questo Sonetto non è Profezia. Il che io acconsentirò di leggiere, non vi veggendo Prosezia niuma; e foggingnerò, se non v'è Prosezia, perche ha eletto egli più tosto la persona, e'l nome di Sileno per parlatore di queste cose, che un' altro? Perchè lo fà pieno di furore, che pure non è aliro, che o effere forfennato, o ripieno di Spirito Profetico. Di vero non appare ragione, perchè dovesse eleggere anzi lui, che un'altro, non s'accostando egli più a questa materia, che un' aliro. Ma appresso a che è egli condotto a cantar da un fasso ? Perchè non da una spelonca ? perchè non dall' asino? Senza che altri fi maraviglierebbe, come fosse possibile, che i colli potessero sonar Giberto Giberto: la qual cofa non possono fare, se non per la voce ribattuta, che Eco si domanda, non si ripetendo le parole per Eco, se non qu'lle, le quali sono anzidette. Ma poiche Giberto non s'è anzidetto, in qual maniera s'è potuto ripetere da' colli? Sarebbe ancora per avveniura chi direbbe non fenza rito: Oh qual grande offerta è questa, che il secondo l'omo di Roma possa cogliere viole per le valli ombrose, o fiori per le rive del Tebro, o rofe, o mele ! Il che non fi niega a niuno, quansunque di basa condizione. Non fece così Virgilio, che offerendo l'edera nell' Egloga 7. l'offerisce con ogni modestia, & umiltà:

A que banc fine tempora circum Inter viffrices bederam tibi ferpere laurus, Ma che diremo, che vuole, ch'egli folo possa cogliere viole, siori, rose, e mele, e nondimeno lo nomina per lo secondo uomo di potenza di Romal Adunque il primo, cioè il Papa, che è Signore soprano, avrà le mani legate, sicchè non potrà cegliere?

Quale fia la correzione di Girolamo Ruscello delle Novelle del Boccaccio.

SI trovava Lodovico Castelvetro insieme con Francesco Robortello in Vinegia in una stamperia, dove si stampava il Docameron di Giovanni Boccaccio ad istanza di Girolamo Ruscello, che l'aveva secondo lui liberato da gli errori altrui, e manifestati ancora i propri del Boccaccio, e dichiarati i luoghi ofcuri. Ora era quivi un Fiorentino, che aveva la cura, che quella Opera si stampasse appunto come aveva ordinato il Ruscello, e comendava oltre ogni credere la diligenza del Ruscello usata in questo Libro, e la dottrina fua nella Lingua Volgare, e mostrava loro in pruova di ciò alcune Chiose poste nello margine di detto libro . E la prima, che loro mostrò, si fu una cotale: Menomare è voce affettata. Allora diffe il Castelvetro rivolto a quel Fiorentino : Ditemi , vi prego, fe Menomare è pane, o melone. Come, rispose il Fiorentino, pane, o melone? Menomare fignifica appicciolire, & è preso dalla voce Latina Minimus. E foggiunfe il Castelvetro: perdonatemi, io credeva, poichè il Ruscello afferma effere voce affettata, effere pane, o melone, o cosa tale, che s' affettalle, e si tagliasse in fette, come s' affetta, e si taglia in fette il pane, e'l melone. Allora il Fiorentino, parendogli avere intefo il motto, dise: Voi scherzate, ma il Ruscello parla daddovero. Ora lasciando lo scherzo da parte, disse il Castelvetro, perchè giudica il Ruscello, che Menomare sia voce affettata, o ricercata dal Boccaccio, certo non per altro, se non perchè sosse poco usata al tempo del Boccaccio, e che perciò altresi egli l'abbia usata poche volte. Così ha, rispose il Fiorentino. Et io vi dicofoggiunse il Castelvetro, che il Boccaccio l'usò poche volte, non perchè folse voce rara, e che cadesse poche volte in fulla lingua del popolo s ma l' usò poche volte per lo contrario. Cioè perchè s' usava troppo spelso , & era di quelle parole , che i Rettorici Latini chiamano Contrite, e popolari, in guifa che fu rifiutata dal Boccaccio, come troppo famigliare, non che sia stata ricercata, & invitata come sconosciuta, e per poco foraftiera. La qual cofa è afsai manifesta a chi legge i libri feritti poco fopra il tempo del Boccaccio, e al tempo del Boccaccio, ne' quali si truova assai sovente. Ma acciocche intendiate, a che sosse indirizzato il mio motto, domandando, se Menomare, sosse pane, o melone, poichè è voce affettata; io volli dire, che voce più ricercata, e meno ufata è Affettata in questa fignificazione, che non è Menomare, non fi trovando inniun Libro, ne ufandofi per niuno, fe non per persone ignoranti, che par-

lano Latino in Volgare, come sono Frati, e Maestri da Scuola, e simili. Appresso il Fiorentino mostrò una Chiosa posta nella narrazione della pefillenza intorno alla voce Habituri, & era cesì fatta. Quefla voce son fu scritta dal Boccaccio in questo luogo, ne si truova altra volta in questo Libro. ne in niun altro dell' Antere, ne in niun altro d'altro Antere, ne si uso mai nel popolo Tofcano, nè s'ufa. Ma per errore della mano d'alcuno Scrittore è venuta seritta così fatta in luogo d' Habitari. Ora disse il Castelvetro: Habitari non fu scritto dal Boccaccio nè quì, nè altrove, nè da miun' altro della Lingua Volgare, nè s' usò, nè s' usa appo niun popolo di Tofcana. Ma Habituri fu feritto dal Boccaccio qui, & altrove, in questo Libro, & in altri Libri, e da Giovanni Villani, e da Pietro Crefcenzo, e dal fuo Volgarizzatore, e da altri s'usò, e s'ufa tuttavia in Tofrana, e spezialmente in contado. Udendo il Fiorentino parlare il Castelvetro così fattamente, mostrò di maravigliarsi ne gli atti, e si stava cheto. Perchè il Castelvetro figuitò, e domandollo, che gli dicesse ancora alcun'altra cofa, nella quale avesse ammendati gli altrui errori in questo Libro. Et egli difse: Gli altri Scrittori, o Stampatori avevano commelso un' errore grave in iscrittura, non avendo posti gli accenti sopra A preposizione, e fopra O, quando è particella scompagnativa, e fimili, sopra le quali il Ruscello gli ha riposti. Allora il Castelvetro, presa una carta scritta, la porse al Fiorentino, dicendo: Giuratemi qui, che voi credete, che Giovanni Boccaccio scriveste gli acccenti sopra queste particelle. Ma il Fiorentino tirandofi indietro diffe: Mai no, ch' io nol credo; ma vi vogliono effere fecondo la diritta ferittura; e perciò il Rufcelli ve gli ha ripolti. Adunque, rispose il Castelvetro, se il Boccaccio su ignorante, e scrisse male il suo Libro, il Ruscello ha tanta carità, che vuol coprire la sua ignoranza; & apprello vuole ingannare noi altri, facendoci credere, che il Boccaccio fapelle quel, che non fapeva, cioè scrivere dirittamente. Il che quanto sa da commendare, veggafelo celi. Ma lasciando ciò da parte, io dubito affai, anzi mi pare effer certo, che questo sopraporre gli accenti a queste particelle sia un contaminare la diritta scrittura, e non ammendare la contaminata; conciolia cola che A propolizione, & O particella fcompagnativa fieno voci difaccentate, cioè tali che si fostengono dall' accento della voce, a cui s'accostano. Ora se non possono ricevere accento, come vuole il Ruscelli loro sopraponergli ? Se perciò gli vuole loro sepraporre, perchè concorrano, pogniamo A prepofizione con Ha verbo, & O particella feampagnativa con Ho verbo, l'accento fi dee fapraporre a quelle voci, che il ricevono, e l' hanno, cioè ad Ha, & ad Ho, non parendo a lui, che per distinzione di queste voci batti la H, che è compagna dell' una, e dell' altra. Ma poiche il Ruscello, secondo che affermate, ha impreso a dimostrar tutti gli errori del Boccaccio commessi nelle Novelle, veggiamo, se n' ha dimostrato uno, che è secondo me in quelle parole del

fine della prima giornata: Dioneo folamente, tutti gii altri tacendo già, diffe: Madonna, come tutti quefti altri banno detto, così dico io, fommamente effere piacevole, e commendabile l'ordine dato da vois ma di spezial grazia vi chiezzio un dono, il quale voglio, che mi sia confermato per infino a tanto, che la nostra compagnia durerà, il quale è questo: Che io a questa legge non fia costretto di devere dire novella secondo la proposta data, se io non vorre, ma qual più dire mi piaccia. Et acciocche alcun non creda, che io questa grazia voglia, siccome nomo, che delle novelle non abbia alle mani, infin da ora son contento d' effere sempre l'ultimo, che ragioni. Ora in queste parole ha errore, che non conveniva a Dioneo dire di voler effere fempre l' ultimo, che novellasse per dimostrare, che avesse delle Novelle alle mani, bastandegli solamente ad averne una, se non era costretto a dire, fecondo la proposta data, la quale non gli poteva effere occupata da niuno altro della brigata, o fosse egli il primo, o l'ultimo, che novellasse. Allora disse il Fiorentino: Questo errore non ha ammendato il Ruscello, ne l'ha considerato. Ma perchè a me pare, che mostriate d'aver veduti nel Boccaccio ancora de gli altri, i quali per avventura non ha veduti il Ruscello, sarà bene, che andiate a casa il Ruscello a trovarlo, & a ragionar con lui, ficcome con colui, che è piacevole gentiluomo, e vi vedrà volentieri, e v'ascolterà ragionare di queste cose, conciosia cosa che egli non fi parta mai di cafa. Ben, diffe il Caftelvetro, ditemi : è per avuentura il Ruscello ammalato? No, disse il Fiorentino, anzi la merce di Dio è fano come niuno di noi. Ha egli , foggiunfe il Castelvetro, briga con niuno? Come briga? rispose il Fiorentino: non ha in tutta Vinegia il più pacifico uomo di lui. Dec per avventura dare groffa fomma di danari, diffe il Caftelvetro, altrui, che non abbia di che pagare? E'l Fiorentino: ha egli più tofto da avere, che da dare altrui. Adunque, soggiunse il Castelvetro, se il Ruscello non si dimora in casa per queste cagioni, per quali vi dimora egli? Vi si dimora, rispose il Fiorentino, per non isviarsi dallo studio uscendo di cafa. Bene ftà diffe il Castelvetro, io non sono usato d'andare a trovare a cafa coloro, che fono tanto intenti allo studio, che per non ilviarfene non escono mai di casa. E detto ciò, dicendo addio al Fiorentino, se n' andò col Robertello a fare altro. Il Fiorentino poi, secondo che è da credere, raccontò tutto questo ragionamento al Ruscello, ma il Ruscello in questo stesso libro delle Novelle non sece menzione se non dell'errore ultimo non veduto da lui, commendando il Castelvetro per farlosi amico con le commendazioni, acciocchè non pubblicasse la sua ignoranza.

Alcuni difetti commessi da Giovanni Boccaccio nel Decamerone.

Notrono alla Confessione prima ha peccato il Boccaccio, tralasciando la menzione di lei nella narrazione disse a della pistolenza, siccome antre cora

cora doveva ricordarti della Comunione, e dell'eftrema Uszione, e del raccomandar l'anima a Dio de' morienti, Perciocche doveva dire, che la gente moriva fenza aver Prete, o Frate presso, dal quale si potesse confessare, o Cappellano, che gli recasse il Corpo del Signore, o che lo desse l'estrema unzione, o le raccomandasse l'anima, per sare la pistolenza piena di maggior miferia, e muovere compaffion maggiore ne gli animi de' Lettori, delle quali quattro cofe Confessione, Communione, Unzione, e raccomandazione dell'anima a Dio non doveva dimenticarfi, poiche s' era ricordato di dire, che la gente morta era sepellita senza molti Preti , che è cofa da tenerne meno conto.

Ha poi peccato nella Confessione in non conservar l'usanza, e la debita umiltà del confellantefi : perciocch'egli ha fatto, che la moglie di Ferondo, quand'è in atto di confessarsi segga a' piedi dell' Abate, da cui si doveva confessare ; e non pure la moglie di Ferondo, ma ancora la moglie del Gelofo, dicendo ch' ella si pose a sedere a' piedi del marito, ch' era in forma di Prete per udire la confessione di lei ; perciocehè le donne , e gli nomini in questo atto di confessare fogliono stare in ginocchione, e non a sedere. Alcuni s'immaginano, che a quel tempo sosse usanza in Firenze, che le donne

confessantifi fedefsero .

Appresso ha peccato nella Confessione nella novella del Geloso, che confeffa la moglie, facendo che il Cappellano conceda al marito che fi velta da Prete, e che in forma di Prete oda la Confessione; e non solamente gliele concede, ma è mezzano dicendo alla donna, che non la poteva udire, eche le manderebbe un fuo compagno, & in quella mattina, nella quale fi doveva comunicare. E qual Cappellano farebbe flato così fcellerato, e di così poca divozione verso Dio, e di così poco timore del Mondo, che s' avelle lasciato indurre a consentire, e a tener mano a così malvagio inganno così tofto? Conveniva che prima si sosse eletto, e con molte parole dimostrato, che questo così pieghevole Cappellano al male operare fosse tra" Preti un Ser Cepperello.

Appresso non ha conservata l'usanza della Consession delle donne nella predetta Novella del Gelofo confessante la moglie, perciocchè appressandosi la Festa del Natale, la donna disse al marito, che se gli piacesse ella voleva andare la mattina della Pasqua alla Chicsa, e confessarsi, e comunicarsi, come fanno gli altri Cristiani. Ora le donne si sogliono consessare un mese almeno innanzi che si comunichino, e poi alcuni giorni innanzi e. ancora la mattina riconciliarfi. Gli uomini, e spezialmente i gran peccateri fi fogliono condurre infino all'ultimo punto a confessarfi.

"Nella quale Novella pure ha un'altro difetto del Boccaccio, il quale ha tralasciato di dire, come la Comunione fosse impedita alla moglie del Gelofo; perciocchè avendo ella detto di volerfi confessare, e comunicare, & avendone avuta licenza dal marito, o doveva ficcome si confessò co-

municarsi, o esserle victata la comunione infino a tanto che si pentesse di dormir col Prete. Ma ella non si comunica, ma solamente ode Messa, nà

dice ragione niuna, perchè non si comunica.

E' da vedere, che con poco configiio non fa stata la Consessione adoperata dalla Retanna di Francia, che richiase d' Amore il Conte d' Anguersa. in grida, quando il Boccaccio dice: t sitre a ciò in molte altre parti una grida fece il su andare, che ciò il Conte d'Anguersa, o alcumo de figlinoli ggi infernassi, maraviglio amente da lui per qui uno farobbe quider donne, consiosofici così ache egli sui per insocente di ciò, perchè in essiso anto aravesse a suesse per la consissione stata dalla Retana. Perciocche à um enon pare verifiunie, che il Re avesse voluto pubblicare la vergogna della moglie, e per consisunne la sua, per bando senerale socento fire a starmente.

Ancora non ferba il Boccaccio le ragioni della Confedione, quando nella Novella di Ser Cepperello fi, dire a due giovani Fiorentini quelle parole: Prete; në Frete e i fivi 5, che il voglie, në puffa affaisures, perché non affaisura anche favi gittano à fuffi. Perciocche qualunque Prete, o Frate in caso di morte puù affolvete, e dee afsolvete coni seccatore, purche fi confedit, Ma dove ai la Boccaccio dire, che conficiando pur Ser Cepperello, e-morendo, & per avventura fi fosiero feoperti dapo la morte gill ortibili fund peccati, il popolo portribbe prendere quindi cazione di fira danna a' due

eiovani di quella medefima nazione, quali effi fossero cotali.

Ma quella confetione di Ser Cepperello ha un grave difetto da parte del, cuoficiante, & uno non leggiero da parte del Confetioro. Non pecca puco Ser Cepperello, che mentre tenta il fuggire di pareri uomo reo e peccatore, i fa femplice troppo, e inclinato troppo alla filfa e fisperfilu divozione, per la quale il Frare, che non era del tutto gioroante, poi diovevaziputare per fante, nè predikarlo per fante, ma per perfona che fentificanzi dello femo che no. Ouero doveva il Bocceacio formare qual Ernte per-

fona tonda, e che avesse così fatta opinione, e zelo puerile.

Era adunque quel Frare Confelforo valente, e nondimeno in confesando ne dimanda por ordine de Precati, ne di tutti i peccati, fecondo che fogliono fare i valenti Confelfori. Perciocchè ancorachè cominci a domandare de fette peccati mortali e, e domandi della luffuria, a della gola, dell'a suraziza, e d.ll ira, non domanla perciònulla della fuperbia, della invidia, e della actilia, i quali tre peccati fogliono dellera affai più incoloros, dove fon meno i quattro primi. Nè gli domanda cofà ninna de comandamenti della prima tavola, nè della feconda, e non di due, cioè della falfa fetti-monianza, e del dir male d'altrui, e fe ha tobto quel d'altrui per forza, o per ingando. Là onde Ser Cepperello fuori delle domande, da fe, e non perchè le parole del Frare gliele tornaffero a mente, confelfa d'aver peccato contra i comandamenti della prima tavola, avendo fiputato in Chiefa, e e fatto figuezzar la cafa il Sabbato pallato vefpro, e contra il primo comandamenti della conda tavola sociali manniata la madre.

Nella Novella di Tedaldo s'è peccato non leggiermente nell' accufare la Confeilione, e prende quindi eggione di dir made de l'rati per cofa, per la quale nè la Confeilione meritava d'effere accufare, nè perciò i Frattibia-fimati. Perciocchè fe il Fratte nella Confeilione aveva riprefà la Donna dell' adulterio, aveva fatto quello, che ficonveniva i e poichè donna aveva mutato parcre, non offante la ripreniione del Frate, che necetific erà a Tedaldo d'entrare in quelle novelle così feonice, se non per moltrari ban del tutto nemico di Dio, quafi non gli balfafei peccare, fenon fisforzava sacora di provare, che era ben fatto il peccare?

Difesti commessi dal Boccaccio nelle richieste d'amore, che son fatte alle Donne da persone religiose.

P. Rima è da por mente, che la Religione porta con feco tanto rifpetto, a des effer tanto menta, e lontana da ogni difonellà, che i Religiofi non polfono richiedre le donne d'amore fenza fendada, ne le donne acconfentono loro, fe non indotte con argomenti nuovi, e non più penfati, o con alcuno inganno &c.

Annotazione.

Scuopre il Caflelvetro parecchi errori, & inverifimili nelle Novelle del Boccacio intorno alla proposta materia. Ma perchè questa
è troppo fangoia, non è convenevole il pubblicarii. Come che tuto
fi ripruovi, la felia corrazione è tuttavia tale, che può naccere a gli
animi onelli, e dilicarti. Il perchè meglio amo di veder fepolti, che
pubblicati alcuni altri capitoli, cioè Differi commeffi ada Boccacio net
meglio alcuno errore. Difetti commeffi alla Boccacio net remonifo alcuno errore. Difetti commeffi alcuno errore. Difetti commeffi alcuno preflato alle donne
mariazza di rovarifi con gli amanti loro. Parmi foiamente di preter
por qui le offervazioni fatte dal fialdetro Caflelvetro fopra la Novella quitra della prima giornazza delle Novelle. Dice egli così.

Intorno a quelta Novella fono da confiderare alcune cofe. Si dice prima, he la Marchelma di Monferros entrà in penfiero, the supile vollefi dire, the unit coul fatto Re, come era il Re Filippo il Bonio, non effendevi il maria di lei, fa teuriți a vijitare: Enondimeno la Marchelma, fe favis cra, come la fai Boccaccio, entrar non doveva in coal fatto penfero, ma doveva entrare in penfero, percha pilo 100 il Re volefie entrare in mare a Genova, che a Marfiglia, effendo il porto di Marfiglia nel fuo Regno, fe a que' di perciò era nel fino Regno, o più vicino al fuo Regno, pe più dirimpetto all' Africa, dove intendeva di pullare. E mon trovando cagiome intua verifimii, potevali indure a credere, che la fama della fua bellerza l'avefa mofio afa quelfa deliberazione d'entra più tepho in mare a Genova, de a Marfiglia, per aver cagione, di vifinata. Alunque non di doveva

OPERE DEL CASTELVETRO maravigliare la Marchefana, che il Re passando per Monferrato andasse a vilitarla, o a mangiar con elso lei s ma fi doveva maravigliare, che andasse a Genova senza necettità, e con disagio poi si dice: E satte senza indugio quante galline nella contrada erano ragunare, di quelle sole varie vivande divisò a suoi cuochi per lo convito reale. Il Re, e la Marchesana sedettero ad una tavola, e gli altri genziluomini ad altre mense surono serviti. Ora non. è cofa veritimile, che à gentiluomini, che surono serviti ad altre mense, fossero posti ignanzi mesti di galline sole, come surono posti al Re, & alla Marchelana; perciocchè a'gentiluomini del Re non faceva bisogno fare quelta dimostrazione, che intendeva di far la Marchesana con le galline al Re, e spezialmente dicendos: di quelle fole varie vivande divisò a' suoi euochi per lo convito reale. Ma postochè fuori d'ogni dovere avesse la Marchesana fatto porre davanti à gentiluomini quelle medesti me vivande, che fece porre dinanzi al Re, non era bisogno di tanta ininita moltitudine, dicendoli: Perciocche mandato avanti beni nomo, ella con poca compagnia di gentilnomini entro in campuno. Non facca dunque meltiere, che facelse ragunar quante galline erano nella contrada. E forse che puche galline sono nel Marchesato di Monserrate i Appresso si dice: Et avvicinandosi alle Terre del Marchese un di avanti mando a dire alla Donna, che la seguente mattina l'attendesse a desinare; e comeche il Re conoscesse il luogo, là dove era, dovere essere tale, che copiosamente di diverse salvaggine aver vi dovesse, e l'aver davanti significato la sua venusa alla Donna spazio l'avesse dato di poter far cacciare &c. Ora il Boccaccio fa, che il Re si maravigli di quello, di che non si dovrebbe verifimilmente maravigliare; e sa che non si maravigli di quello, di che verifimilmente si dovrebbe maravigliare. Non si doveva il Re maravigliare verifimilmente, che non avendo dato altro spazio alla Donna, che d'un dì, o d'un mezzo dì, ella non avesse fatto cacciare, esiendo foprapreia, e quafi Rordita dalla venuta d'un tanto Re. Senza che non è sempre vero, che ogni di cacciando si prendano salvaggine,

e montoni, e colombi, & altri animali dimeltichi, che altri non fi può sculare di non avere, nè per ventura si prendono cacciando. E se per avventura la Donna gli avesse posti innanzi messi di carne di diversi animali dimestichi senza salvaggine, sarebbe stata conportevole la maraviglia, chè si faceva il Re, perchè non vi fossero salvaggine, quando ave le avuto più tempo da far cacciare. Ma a quelta maraviglia non fi poteva pervenire, fe non cefsava prima la cagione dell'altra. Ultimamente fi dice. Ma pure venende l'un messo doppe l'altro, comincio 'l Re alquante a maravigliarfi, conoscendo quevi, che quantunque

e che le salvaggine fresche sieno tali, che si debbano cuocere. Ma si doveva ben maravigliare verifimilmente, che la Donna non facesse porre avanci, fe non galline fole, e non galli ancora, e capponi, e vitelli,

le vivande diverse sossero, non per tanto di ninna cosa essere altro, che galline. Per le quali parole, e per altre feguenti appare, che a gli occhi del Re, non che al palato, era manifesto, le vivande essere di galline sole. Ma fe la cofa fta così, poco fi confà questa dimostrazione con quello, che intendeva di mostrare la Marchefana. Perciocchè quantunque le femmine fieno tutte d'una fatta, e d'una fostanza; e tanto piacere si prenda d'una nobile, quanto d'una vile; e tanto d'una bellitfima , quanto d'una, che non fia tanto bella: nondimeno il Re non portava questa opinione, nè conosceva quelta uguaglianzas là onde ancora non doveva in quelli messi conoscere la conformità, ma per la conditura riconoscer l'uno da più che l'altro, o almeno stimargli cosa diversa. Quanto meglio Quinzio appresso Livio nel lib. V. della 4. Deca fa simile dimostrazione con medi fatti di carne di porco dimeftico, riputati da gli affettati a tavola di diverse falvaggine in quelte parole : Eft autem res limillima Chalcidenfis hofpitis mei, bominis & boni, & seiti convivatoris, apud quem solstitiali tempora comiter accepti quam miraremur, unde illi eo tempore ami tam multa, Co tam varia venatio: bomo, non quam ifti funt, gloriofus renidens, condimentis; ait, varietatem illam, & speciem ferma carnis ex mansueto sue fallam. Hoc dici apte in copias Regis , que paullo ante jactate funt , poffe . Varia enim ge-, nera armorum, & multa nomina gentium inauditarum Dahas, & Medes, &. Chadusios, & Elimaos, Syres omnes esse hand paullo mancipiorum melius propter similin ingenia, quam militum genus. E quanto meglio Estazio, Comentatore d' Omero in B. Ilia 1, 244, 30, usa la dimostrazione del convito vulgato fatto ad Aleffandro, che fu fimile a quello raccontato da Livio per rappresentare, come Omero trasforma un fatto folo, & una cofa fola, come è il movimento del mare in varie comperazioni reputate diverse, quantunque ficho quella una freffa fegginenendo: agui de Deuddineror adigardes darrondier # iris were ale walle expenses iden. Cioè Secondo quel famofe invitatore & Ateffandro, apprefiando d una fola specie molte vivande. Ora è da novare, che la Marchefana poteva per far questa dimostrazione così eleggere un' altro animale, di cui folo divifaffe mitte le vivande, come fece della galtina; ma non aveva niuno altro animile, che miglio la poteffe fervire in questo caso della gallina, essendo il Re Francesco, che anticamente si domandavano i Franceschi Galli, volendo significar le Donne de Galli, e, scherzando col nome di Gallo, e di Gallina. Non è ancora da tacere . come il Re prese questo fatto per altro, che non era stato fatto dalla Marchefana. Perciocchi egli confiderata la folitudine delle Galline fenza Gallo. s' immaginò, che la Marchefana gli voleffe dire, ch'ella, e l'altre Donne di Monferrato fossero caste più che quelle d'altri pacis, e non attendessero. a novelle d'amore, e perciò diffe egli : Donna, nascono in questo paese solamente galline fenza alcun gallo? E' da sporre quel verbo nascono, cioè viwood. Il che appare per le parole seguenti : La Marchesana ; che otrinamente le domande intel', purendole, des feends il fine defiderio Domanella l'aveffe tempo mandate opportuno a poter la fisa intentione di mofferer al Re domandante, baldante/amente verfe lai rivoltar rifogle: Monfeson no. Cioè non nalcono, o vivono fenza gallo le galline, cioè non fono le Donne pui delle qui, che altrover mai onn feci così farto convito percitò ma feetilo per dimoftravie, che quantunque le femmine in velfimmenti, e in onori adquanto dall'altre varinio, fono fatte qui como altrove. Li donde poichè non fitte per aver da me più piacere, che da una altra più vile, o men reputta bella, potete fenza finagare la mia buona fama, e l'onor del mio marito, che è vostro fervitore, cercar altro pascolo altrove senza fenandale niuno.

Che si dee giudicare delle cose contenute in certo Libretto, che è suori sotto il nome d' Alessandro de gli Oberti.

E Fuori un Libretto fetto il nome d'uno Alefantro de gli Uberti Fiorentino, nel quale egli è indotto a ragionare con Claudio di nazione Franceico da lcune cofette del Boccaccio, e del Peararca, e di Dante: la materia del qual Libretto è involata da più perfone; e di ciò abbiame evilente tellimonio, che lo filli monltra d'estre di perfona, che non fappia la lingua. E adonque quefto Alefandro un di que giovani Fiorential dell' Accademia di Firenze; i quali in tutto lo fiszio della vista fan fanno una Lezione, la quale, come diceva Alfonfo Pazzi, mette loro infleme Benedetto da Monte Varco.

Prima non vuole, che Decamerone, e Principe Galeotto fieno titoli feritti dal Boccaccio, perchè dice nel Proemio della quarta Giornata, che le sue Novelle fono state scritte senza titolo; & appresso; ch'egli non aurebbe cognominato il libro Principe Galestte, come di nome di ruffiano &c. Ora è da fapere, che quella Opera si domanda essere senza titolo, che non ha alcuno de' titoli pompofi, de' quali parla Plinio nella prefazione, & Aulo Gellio nella conclusione de fuoi Libri JE pure egli nomina le Giornate prima, feconda &c. ficome apparemella conclutione. Ma non diede a quelle il cognominamento di Principe Galcotto; Ma fu dato da altri i & il ricoverre, avvegnaché fosse pomposo, e non abbominevole; per l'eccellenza di quel Libro, che era la vaghezza de Signori, e delle Donne di quella stagione, fi come Cicerone chiamò Filippiche le fue Antoniane per l'eccellenza di quelle di Demostene. Ma mostra, ch' egli non sosso l'Autore, dicendo, comominato, conciofia cofa che i fopranomi fopravvengono difuori, come fi vede Magno in Pompeo, in Alefsandro &c. 1. 1 in 4 TUT 1 223

Appresso dice quet, che dice Pierro Bembo di Catesta, che si dice delle cose, che sono da laro di colti, she ascolta; ma si aggiugne, chea dice dire anoura, delle cofe dette di colui, che afcolta, a wegnachè le cofe fieno lentane, come: o coteflo è buona parte. E che Queffe fidice delle cofe, che fono da lato di colui, che parla. Et io dico, che Queffe, c ancora Queffe fi dice delle cofe, che fono da lato di colui, che alcolta, e dette da lui. Gli efempi chono per tutto nelle novelle dal Boccarcio, e nel etter da lui.

Ancora dice, che i nomi non finicono in confonanti, in guisi che conchiude, che i dobta dire Decamerone, e non Decamerone il cheinoredo i ma non per la ragione fia. Perciochè i nome li propri, qual è questi; possiono finire in tutte le confonatti . Decameron può essere primo caso, come Appeli e nome aggranditivo, i quali nomi aggranditivi sinicono in E in volgare.

Ancora crede, che Ne fignifichi Owen in quello elempia nel reigeo della quale. Più la freficerza, ni degiati, ni le siguiti estema pratro macco rere. Ma i ingannas praciocabe boprofa men s' tis Nè per Oveno, anè si ai ni verfo, fe non le nell' uno de' quattro cafi, ciò nol er rietra mento della nega; per con entito cafi, ciò nel cierra mento della nega; per con en el domandativo, nel comperativo; enel condizionale. Ma in que verfi

Oltre a quello se con le besse, e ratvolre col danno solo s' è risposatos, vvol' egli ammendarlo; ma non bene. Perciocchè così, o altramente da conciare quel tello cinè: Seu con le besse; salvada col danno solo s' è risposato. Il contrapone a solo antica con danno solo s' è risposato. Intendendo see con altrui, che si contrapone a solo altrui che si contras contra

Nel luogo seco deliberarono, che come prima tempo si vedessono, di P 2. rubarlo.

itelile .

ruberlo. La che non v' è superfina, nè rende la parlatura dura, ma ripete il verbo vestifico in questa guisa: Che come prima tempo si vesteficro a rubarlo:

8.

Apprefio afterms col tellimonio d' une fua avola, che pami di gamba vagliono quanto brache. Il che io non appruovo, nèripruovo i ma dico, che il Boccaccio non dice, pami di gamba, ma traffe di gamba i pami, ne quali ii comprendono così le caize, come le brache. Nè credo ie, che Andreuccio portale la borda nelle brache, ma pami, che fitopolitò, quando redò in farfetto. Ma dice, che fi traffe i panni di gamba per andare a diporte il fuperfento per più agiatamente.

o o

Ancora dice, che si può leggere Comechè poche ve n' abbiano, che lucertole non payono, o Comeche poche ve n' abbia, supplendo nel primo caso i Piùni. A che io non confinto: ma credo doversi leggere. Libia. Questo luogo è da aggiugnere per Dificia del Caro.

. 10

Ancora dove fi legge: Guedate, che mus m' abbiate calet in ificambios che quanto è, bo io mu mi ricardo, che in vi tradefi già mai, che cgli spone coai: Chet quanto è? di io mus mi ricardo, che io vi vadefi già mai? Megli è dire, che Che è posto per perisaché così : Che quanto bo, cioè quanto ampre bo io mo vi vida mai, è è la privosa d'averto colto in listambio.

11.

Ancora dice, che accurre lignifica ricevere con carezze, e n' adduce quel del Petrarca: Quando un come tante in se virtuti accosse? che non fignifica ciò, ma ragunò, e mise insieme.

Ancora imorno a quello: è culto in atto, che vergique ton men de fili coché firba, intende delle lagimie. Il che non o veron im ficie intendere meditel rofiner, si come altrove: che ma negli smai dal valto mie quela vergo mate se econdo il proverbio caldare a finure l'appertu, o colto in atto da dello. o feverogonato.

.13.

Ancora legge quel luogo di Dante: Mentre che la speranza ha sior del verde, e male; perciocchè il testo dice: Mentre che la speranza è suor del verde. E I mostrò il Petrarca, che disse: Quando mia speme già condotta al verde.

14.

Ancora: Non quella, a cui fu rotto il petto, e l' ombra. Era cola tanto manifelta, che non faceva mestiere a dirlo.

15.

15. Apprello spone: Era la mia virtute al cuor ristretta. E ruba la mia spofizione già 35. anni pubblicata in voce, & in iscritto.

Non saceva mestiere parlar della voce Teste, se non era per dirne altro che quel, che dice; cioè che non sia stata usata dal Petrarca. Ma sappiasi brevemente, che Teffeso è la voce intera, e per accorciamento s' è detto Tefte, nel modo che di Giuso s' è detto Giù, e di Suso Su &c. Et originali Tefte da Idem ifte, e fignifica tempo non pur paffato, ma futuro, cioè paule ante hoc tempus, e paulo post hoc tempus.

Ancora muove dubbio fopra quelle parole: Le quali cose oltre a gli altri piaceri un vie maggiore aggiunsero &c. E non era da movervelo, poiche non hanno alcuna difficoltà, ne ofcurità.

Ancora: Se tu mi credi ora. Non era cosa da farne menzione, come eroppo manifesta.

19. Ancora Tantofto non era da menzonare ; nè è voce Francesca più che si sia Italiana. Originasi da Tanto, e Tosto, cioè da Tostas, che vale quanto ardens, e l'avverbio ardenter.

20. 53. Ancora del portare il pane nelle mazze, e'l vino nelle facche, si concede, che possa intendersi dell'usanza Francesca, come chè ancora sia Napolitana; ma non già era da far menzione del vino, che diede al Prete, o delle candele.

21. 54. Ancora del bandire i morti è usanza a Roma, ma non a suon di tromba.

22. 54. Ancora non era da ricordare Animofità.

23. 55. Apcora Qui ci entro si poteva trapassare con silenzio, non ne dicendo

altro. Ma avrebbe potuto mostrare la sua origine, la quale è da Hic bie, che vuol dir Qui qui; ma pronunciando il primo Qui groffamente, e'l secondo sottilmente così Ci, si fa Quici, e da Intus, che vale Entro. 24. 56.

Ma de' maggiori eassesi. Questo luogo a me è sconosciuto. Alcuni testi hanno Ch' afcefi, & altri ehe San Francesco ad Afcefi . Sicche quelto valentuomo non è l'ammendatore. Altri dicono prima di lui, che Caffesi fono Banchieri, che tengono casse, e sono creduti. E nota, che altro è maggiore, & altro migliore, e migliore dipintore, e maggior dipintore; nè faceva mestiere parlare de gli Scopatori, e de Landesi voci note.

25. 65.

25. 65.

Ancora Cefts: Perchè non sa quello che si dica. E' da dire così: Ceftes
Latino si dice in volgare Ceftes, e Ceftes; e poi secome da Historie si sa
Huste, così da Cestito si sa Cesto. M. Cesta, e Cestone viene da Cista Latino.

Ancora?? me' le Cefla non era da far menzione del ??e-me; se non voleva dire altro, effenio cosa manifeita, che ??e-me', se in mei qui vale in medio hie, cioè hie un melio, in prefenza. E pervenne per me' Calandrino, cioè in prefenza dove era Calandrino, quasi non fosse da lato, o di fotto, ma nel mezzo.

27. 70.

Ancora Campi è Castelletto di Firenze. E chi ne dubitava?

Ancora dice, che Dare due derrate per donajo, vuol dire dare la mercatanzia per l'ottava parte del prezzo di quello che vale. Ma s'inganna che vuol dire per la metà, effendo derrata vna denarata, cioè quello che ficompera per un denaro.

28. 72.

Non faceva mestiere far menzione di questo: Non ne dovessi in di certo morire, non volendo dir cosa niuna oltre a quel, che aveva detto il Bembo. 29, 72.

Ciò, che dice del Cappuccio, è superfluo. Italiani portavano già Cappuccio, e dal loro sono proceduti que de Frati: 30, 73

Dichiara, che rete sia Vangainole; e dice che conviene, che sieno due per-

fone a pescare; & adduce le parole del Boccaccio, che provano il contrario: D:lle quali l'una frug ando &c. 3 t. 78.

Ancora intorno a quel Faranne un soffine &c. Ma non si questiona delle

cose non dubbie.

32. 79.

E quelli coranti erano nomini, e semine. Disputà, se si debba dir Carali,

33. 79.

cioè di cofa non dubbia.

Nella novella della March-fanz: Il quade oltre a quella, che comprefe orte per le prud del Crusilers, riflyaudendala gli prare bella Esc. Nondice cola buona. Maè collume dell'Autore: convenevale esfa è, cariffine donne, che ciafema cola, la quade l'umo fa, dall'ommindole, e fanto nome di volni, il quade di sutto fu fattore, le dea principa.

Nella Novella dello 'nquisitore, dove si legge Sosteme, disputa vanamente; se si dee dire Risenne.

36. 81.

36. 81.

Che come ad una giovane èfopra il capo messa la benda bianca, e indosso messale la cocolla. Disputa, se sia superstua messale, ma invano,

37. 82.

Il che veggendo Ferondo &c. Disputa, come possa dir veggendo, se non aveva lume; ma invano.

38. 82.
Il quale come Mess. Ricciardo di Chinzica. &c. Non faceva bisogno di questa nota.

39. 82.

Perciocche si vedeva della sua speranza privare, nella quale portava, ebe se Orsmida &c. Disputa, se si debba dire la quale portava; mainvano

Perchè se la tua non vò dire libereà &cc. ma la tua, Donna, s' è cara; Non ha dubbio, che tua è superflua; ma è repetita come lontana.

Se io, il corpo del quale &c. E' fimile a quello del 34.

Quelli molto follicito divenuto. E della natura del 41.

43. 86. Gli pare fredda la disputa di Tindaro, e di Licisca. Ma parla in generale, e non ne dice il perchè.

44. 86.

Non gli par verifimile, che la Badessa si mettesse le brache in capo. Ma non ne rende la ragione.

45. 86.

Concede, che le Novelle non deono avere del verifimile. Adunque non

fa ciò, che fi dica.

46. 87.

Poichè non ha per verifimile la venuta di Mefs. Torello in una notte a

Pavia, nè il giardino di Mcfs. Anfaldo, nè la caccia della giovane de' Ro-

vignani, non sa, che sa incanto, verisimilitudine, o apparizione d'anime.

47. 88.

Nuvaletti a oro lucentissimi. Disputa, se si debba dire lucentissimo ma

invano . 48. 89.

Disputa, se si debba dir soppanni; ma tanto più invano, quanto n'èstato detto del Bembo.

49. 91.

49. 91.

Parla de' conforti, e non ne parla bene. Ne accade al presente dirne altro. 50. 94.

Domanda, perchè Paganino parli per voi a Mess. Ricciardo, e Mess. Ricciardo per su a Paganino. Nè risponde bene, essendo tale il costume de Pisan verso que', che non erano Giudici, e de' Genoveti verso que', che sono Giudici.

51. 95.

Madre mia, doureste dire a mio padre. Egli vuole mantenere questa lettura, e vaneggia. O a me pare, o a mio parere, come hanno i buoni telti, o altramente.

Parla di atturare, nè dice, che cosa propriamente signischi. Ma sappias, che viene da Tutare, tutum facre Erc.

#### De Predicamenti.

C Ogliono gli spostori delle dieci voci, o de' dieci Predicamenti Aristo-D telici partirgli, e dividergli secondo certi rispetti; i quali partimenti, e le quali divisioni lasciando ora da parte, c' ingegneremo di trovare una muova divisione, che recherà con ello lei le sue ragioni assai evidenti. Diciamo adunque, che delle cofe, che fono, alcune fottoftanno. & alcune soprastanno Quelle, che sottostanno si domandano Sostanza; e quelle, che forraftanno, li dovrebbono domandar Sopraftanza; ma Aristotele per altro nome le domando espassarie, cioè Accidente, ficcome domando inia, cioè Estenza la Softanza, quasi l'Accidente non sia Essenza. Ora era da contraporre la stanza, o la fermezza, e la permanenza 70 evuses suere. Prima adunque è Softanza, e la Sopraftanza poi. Lasciando la softanza star da parte, al presente diciamo, che la Soprastanza si divide in quattro spezie, cioè: Alcuna Soprastanza è nella Sostanza ; e alcuna è fuori della Sostanza ; & alcuna è fuori della Softanza, e nella Softanza; & alcuna non è nella Softanza, ne fuori della Softanza. Nella Softanza è Qualità, Fare, Patire, e Giacere, Fuori della Softanza è Avere, Luogo, e Tempo. Nella Softanza, e fuori della Softanza è il Respetto, che si dice wis w. Nè nella Sostanza, nè suori della Sostanza è Quantità. Ora le quattro cofe Soprastanti, che dicemmo essere nella Soflanza, di nuovo ricevono un' altra divisione. Perciocchè alcuna è Oueta. & alcune fono Mobili. Questa è Qualità; Mobili sono Fare, Patire, è Giasere. Et ultimamente le cose Soprastanti, che dicemmo esser Mobili, ricevone un' altra divisione, secondo che per trò movimenti si possono movere, cioè: o movendofi dalla Soltanza altrove; o movendofialtronde alla Soltan-22: o movendofi pellaSoftanza. Si muove dalla Softanza altrove Fare . Si muove altronde alla Softanza Patire. Si muove nella Softanza Giacere. Effenza



Che le cinque voci di Porfirio non sono tante, quante vogliono effere.

D'Ofrito Filosofo giudicò, che per utilità della formazione della Diffinizione, si dovelle sopragiugnere à dicce Predicumenti d'Aristotele cinque voci, le quali sono nominare Predicabili; e sono Genere, Specie, Dissensità, Propriso, è Accidentes. Ma so giudico, che per questo faccia bisogno non dicinque solamente, ma d'otto, le quali seno queste: Centere, Specie, Commistà, Propriso, so desgrata, Specie, Accidente. Et a giudicar così son mosso da queste ragioni. Il Genere dee aver le sue radici nella Sostanza, perciocche firisponde col Genere, quando si domanda della Sostanza. Cioè che è Usmoo Si risponde, che è Animale. E la Specie dee aver le se radici nella Sostanza. Cioè che è Usmoo Si risponde, che è Animale. E la Specie dee aver le se radici nell' Accidente, perciocche si risponde con soprancole, moratsi e che sono Accidente constituti della Specie. Ma la Sostanza non constitutise il Genere, se non per mezzo della Distrenza, e del Propriso. La sonde sono da ordinare quattro giogbi nella infractrita guisi.

| 1. | Softanza  | <br>Accidente. |
|----|-----------|----------------|
| 2. | Conformir |                |

3. Comunità Proprio.
4. Genere Specie.

Nè altri fi dee maravigliare di questo ordine, e numero di gioghi, poiché la Sostanza presuppone l'Accidente, e l'Accidente la Sostanza; e la Conformità la Disferenza, e la Disferenza la Conformità i l'Ederna de la Disferenza la Conformità i Proprio, e l'Proprio la Comunità; e l'Genere la Specie, e la Speciei Genere.

### OPERE DEL CASTEL PETRO

Ora non è da lafciar di dire, come sia vero, che il Proprio presuppongala Comunità ancora in due luoghi di Virgilio, senza la quale presupposizione non si possono intendere, e non sono stati da gli altri intesi, che non n' hanno avuta notizia. Il primo è nell' Egloga settima.

Setofi caput hoc apri tibi Delia parvus Et ramofa Mycon vivacis cornua cervi, Si proprium hoc fuerit, levi de marmore tota

I 3122

Puniceo stabis Suras evintta cothurno, Adunque dicendo Virgilio fi proprium hoc fuerit, presuppone, che il prefentare, e'l confecrare del capo del Cinghiale, e delle corna del Cervo, era cofa comune, cioè che Micone pargoletto non aveva uccifo fenza compagnia il Cinghiale, e 'l Cervo; sicchè poresse come cosa propria offerire a Diana il capo del Cinghiale, e le corna del Cervo, dan logli l'aggiunto di Parons, quafi in iscusa d'aver cacciato in compagnia d'altri. Ma si soggiunge, che se mai Diana gli presterà tanto savore, che solo senza compagnia possa uccidere simili fiere, egli le consecretà una statua di marmo. Di questo intelletto io sui il primo trovatore, il quale essendo stato rapportato da Bartolomeo Fornino, e da Albertino dall' Oglio Ferraresi ( a' quali io il diffi, effendo domandato in Bologna da loro del parcr mio intorno a questo luego ) a Bartolomeo Riccio, su da lui riposto nel suo Libro intitolato de Imitatione. Ma siccome colui, che non intese pienamento per poca sua capacità, o perchè essi non gliele rapportaro sedelmente, non L'ha diftefo, come era frato detto da me appunto, e come conveniva. Anzi scrive egli: Aliena donat Mycon , quando dovea scrivere Communia donat Mycon, presupponendo, come dicemmo, Proprium che si dovesse dire Communia, e non Aliena; ficcome Suum, fe foffe feritto, presupporrebbe Aliena, e non Communia. L'altro luogo di Virgilio, dov' è Proprium non bene intefo fenza la prefuppolizione di Comune, è nel primo Libro dell'Encida in que' verfi.

Quarum qua forma pulcherrima, Desopaam Consucio sunzam stabili, propriamque dicabo.

E' da fapere, che ha un detre antico: Chi prende moglie fozza, prende una pena perpetua; e chi formofa, la prende comune con molti. Al qual detto siguardando dice Gluno ad Eolo, che gli darà una moglie formofifima; che gli farà di perpetua giois, e farà fua propria, e non comune con niuno. Il che ancora più chiaramente dimoftrano i veri fieguenti.

Omnes ut tecum meritis pro talibus annos

Exigat.

Ecco la perpetuità della gioja, perchè dee effere guiderdone

Et pulcira faciat te prole parentem.

Ecco la proprietà, dicendo, che farà te padre di progenie formofa, e non altrui.

De'

#### De' Relativi .

S I può fare una distinzione de Relativi così fatta, e prima considerare rutte quelle spezie, che constituito l'uno de Relativi, constituiscono ancora l'altro, e poi quelle spezie, che distrutto l'uno de Relativi, distruggeno ancora l'altro.

La prima spezie adunque de Relativi, che per constituzione dell'uno si constituzica l'altro, è di quelli, che si possono nominare pieni Relativi, e vicendevoli, e d'una vita, e d'una morte, come Padre, adunque è Figlisolo; Figliudo, adunque è Padre. Non è il Padre, adunque non è il Figli-

molo. Non è il Figlinolo, adunque non è il Padre.

La feconda spezie, che per constituzione dell'uno si constitutifa l'altro, di que l'Relativi, che sono no pleni Relativi, cioè non vicendevoli, ne d'una vita, ne d'una morte; ma l'uno è primo, e può flare da se, ma il secondo è sempre col primo, e distrutto lui non è distrutto il primo, com e-matte è adanque sono l'. Jorne. Ma perche l'Arme sono prima non seguita: sono l'. Arme, adunque non sono Jorne.

La terra (pezie, che per la conflituzione dell'uno fi conflituifica l'altro, s' è di que' Relativi, che medefinamente mon fono pieni, cioè non fono vicendevoli, nè d'una vita, nè d'una morte ma l'uno è generale, c'l'altro fipeziale. Perciocché fidirà Unomo, adunque è Animales ma non fi dirà Animale, adunque è Unomo, En on fi dirà Non et Unomo, adunque e Unomo, et uno de Animale.

Ma fi dirà bene Non è Animale, adunque non è Vomo,

La quarta (pezie, che per confituatione dell' uno fi confituation' l'attros' è di que Ralatvi , che medefinamente anoro fono men pieni. Perciocchè non folamente non fono vicendevoli, e d'usa medefima vita, e d'una medefima mortes ma non fi qu'oconfituire il fecondo in tempo, fe non fi diffrugge il primo, come la Ceuis i è adunque fato il Pefere. Ma non fi puo già dire: El Pefere a dunque è la Ceuis. E tante fono le fepezie, per te quali l'uno de 'Relatvi fi confituatio per l'altro. Ora figuitano le spezie, per le qual l'uno de 'Relatvi fi diffrugge per l'altro.

La prima spezie, per la quale l'uno de Relativi, si distrugge, è di quelli, che constituito l'uno, l'altro sidistrugge necessariamente, e vicendevolmente, come Egli è vizioso, adunque non è buono. E' buono, adunque non è vizioso.

La feconda spezie pur, per la quale l'uno de' Relativi si distrugge, è di quelli, che constituto l'uno, l'altro si distrugge, ma non vicendevolmente, come: la Cecità è, adunque non è il Vedere. Ma non si dice già: Il Vedere è, adunque è la Cecità.

La terza spezie, per la quale si distrugge l'uno de Relativi, è quella de Relativi, che si constituiscono l'uno per l'altro vicendevolmente d'una vita, e d'una morte, cioà della prima spezie de constituenti. Non è il

Padre, adunque non è il Figliuolo. Non è il Figliuolo, adunque non è il Padre.

La quarta spezie è de constituenti della scenda, com è stato detto. Non
fono l' Arme, adunque non è Armato. Ma non già Non è Armato, adunque
non sono l' Arme.

La quinta spezie è de constituenti della terza: Non è Animale, adunque non è Vomo. Ma non già: Non è Vomo, adunque non è Animale. Sicche più

spezie sono de' distruggitivi, che de' constitutivi.

Che cosa abbia la Scienza comune, o differente con l' Arte.

SI domanda, che cofa abbia comune la Scienza con I Acte, e che cofa abbia differente. Si rifjohde, che la Scienza ha due cofe comuni con II Arte, e due differenti. Ha comune premieramente la fermezza delle prove, perciocche l' una, e i faltar percede con prove d'imoltraive. Ha poi comune l'ordine degl' infegnamenti, il quale dec nell' una, e nell' altra per defere compiuno, e perfetto. Ha dall' altra parta la Scienza quello diffierente dall' Arte, prima: Che la Scienza fi prende per foggetto cole le quali per faperfin en fi poffono far venire all' atto; ma l' Arte nonf i prende cofe per foggetto, le quali non poffano molto più agevolmente rifapendol venire all' atto. Ha ancora differente queffo: Che la Scienza fi toller di ogni cofa o oneffa, o utile, o difioneffa, o dannofa, ch' cila fa al Mondol ma l' Arte non fi collera di cofa. A cuit el al Mondol ma

Ma quando le pruove non sono dimostrative, nè hanno screnzeza, ma fono solamente probabili, opera che riesce non Scienza, quantuque il segetto per impararis non possa venire in attoo nè Arte, quantunque il segetto per impararis possa venire in atto, e si utile, e conscio: ma Persiasione, che si suole dividere in Credenza, & Opinione. Credenza è quella Persiasione di cultum così, che precede più dall'autoria della persona, che la dice, che da altra pruova. Et Opinione è quella Persiasione di così, che precede da pruove non dismostrative, non avendo rispecta all'autoria il autoria.

di colui, che dice.

Appeello quando l'ordine de gl' infegnamenti non è compiuto, nè perfetto, ma rozzo, e mancante, non fi domanda Scienza, quantunque abbia per foggetto cofa utile, e onella, e atta a riulcire in atto i ma Metodo con nome Greco, che fi può domandare in volgare Strada, e via tollerabile da infegnare.

Onde s' originino i nomi Scienza, & Arte.

SE altri volelle fapere, onde s' origini il nome di scienza, e' l' nome di Artes, è da fapere, che i Grect dictono «νών», dolla qual voce là-feita «ν», e prefa la femplice, s' è detto non /νω, ma èν. Con la giuna il SC, comè dutna, è riudicio scie. Et. des non è prefa, vie vie vierte, come male dictono i Gramatici, ma vierè ève, che fignifice contiere, de adattare, onde ancora è detto «dettas, de Artitulas per la convenevolteza delle membra.

SI dubita; onch fa originato nella Lingua Latina Semper, e non fenza cagione, Perciocchi l'origine fia è molto nascola. Adunque è da fapere, the "perco, the "perc

Onde abbia origine Forsan co' suoi compagni.

Cono sette voci vegnenti con molte altre da orric, che viene da ose

Sono fette voci vegannit con molte aitre da serrie, che viene da serie e fano quelle Farjas, Fartins, Fartilis, Fart

Non affis faciunt, euntque resta. Rumoresque senum severiorum Omnes unius astimemus assis.

Adunque Fortaffe : e Fortaffe tanto vagliono, quanto vale Per avventura, Per poro. Là onde non si dovrebbono usare, se non dove il dubbio sosse picciolo. A Fortesorama è da supplire Finit, o Erit, o cosa tale. Per avventura la Fortuna sura la Fortuna sur

Dell' origine di Ferè, e Fermè.

 $F^{Erd}$  è la feconda persona del numero del meno del presente comandativo di Fro, che accorciata s'usa cos Fro, e significa Prespecta O = Quasta, colo modifica, e segnifica che quel, che si dicterpassita alquanto il vero i Perciocchè quando altri vuole dire cosa, che non sa pienamente

tale, se la dice pienamente tale, e l'afferma, per mostrare, che non l'ha veramente per tale , trapone nel fuo Parlare quelta voce Ferè, con la quale domanda licenza di dirla così, e viene a dire all'ascoltatore, che lo comporti, e tolleri, quantunque trapassi alquanto il vero. Questo stesso vale Ferme cioè comporta, e tollera me così parlante imoderatamente. Il dimostrano gli esempi assai chiaramente. Ferè bominem occidisti. Fidum baud ferme mulieri invenies virum.

### Significato di Modò, e de' composti.

M Odò vuol dire Per alcun modo, con tutto che non sia il migliore, o il più utile, per lo quale si potesse far la cosa, che si sa. E s' accompagna cum Tantum, Tantummodo, cioè Tantum aliquo modo. S' accompagna con Dum, Dummodo; Dum alique mode; con Si, Si modò, cioè Si aliquo modo. S' accompagna con Nunc, Nunc modo, cioè Nunc aliquo modo; con Nuper, Nuper modo, cioè Nuper Aliquo modo s' accompagna con Poft, Postmodo, cioè Post aliquo modo; e con Paulo ante, modo, paulo ante, cioè aliquo modo ante. E forse de gli altri. Ora Modò ha questo privilegio, che non folamente fignifica Per alcun modo, come dicemmo, quando è accompagnate con le soprascritte voci , ma quando è posto da se senza le predette voci, significa ancora per alcun modo, & insieme il fignificato delle predette voci tralasciate. Come Modò posto da se fignifica Tantummedo, e Solummodo. Quintiliano: Quidam etiam circa res omnes, quidam circa civiles modò versari Rhetoricen putaverunt . E perchè Tantum non fignifica per difetto d' alcune parole cosa che mentemeno, ficcome dice Svetonio: Tantum non adversis tempestatibus Rhodum navigavit, dovendo effere il parlare compiuto, & ordinato non tantum fecundis, fed etiam adversis tempestatibus Rhodum navigavit; così disse Virgilio

- peccare fuisset Ante fatis, modò non genus omne perofos Famineum

dovendo effere il parlare Compiuto, e ordinato Non tantummodo perofos Laviniam, sed etiam penitus genus omne famineum. Significa ancora posto da fe Nune. Terenzio: Modò att, modò negat. Significa parimente posto da se Dum, o si modò. Terenzio: Modò liceat vivere spes est. Significa similmente Nuper Modo. Modo paulo ante veni, modo veni, modo dicebam. Significa oltre a ciò Polt modo. Modo veniam &c.

Significato di Pete.

A Anifesta cosa è, che Pero è verbo Greco viroun, che fignifica Polo. Ma M per tras'azione coloro, che vanno forte, fi dicono volare; e così quindi s' è detto appreilo i Latini Petere per Andare, e Repetere per Ritornare. E perchè quando andiamo ad alcuna cofa v'andiamo per domandarla, e per averla, o per diffruggerla, & offinderla, quindi s' è detto per domandare, o per diffruggere, & offindere Teto confliamo, Teto te giadio. Et a quell'i tre fignificati fi riducono tutti gli elemp) de gli Autori allegati da Gramatici, è diviti in tanti fignificati.

### Significato di Aleph, e de' derivati .

D Rimieramente è cosa chiara, che Alpha secondo che testimonia Esichio fignifica capo di Bue; e perciò gli Ebrei prendono Aleph per Bue, o per Toro, & Alaphim per Armento di Buoi, e di Tori, prendendo il capo in luogo di tutto il corpo. Ora perchè il capo del Bue fecco ha fimilitudine con la prima lettera de gli Ebrci, dalla similitudine della quale è stata formata la prima Greca, perciò s' è domandata Aleph quella, & Alpha questa. Le quali lettere poiche sono prime nell'Abici, s'è per traslazione in luogo di primo detto da Marziale Alpha penulatorum, e da S. Giovanni nella rivelazione : Ego fum Alpha, & Omega, principium, & finis. E dal capo fecco sì per la forma, sì per lo color bianco, che ha apparenza fimile con le fommità de' monti lontani, fono detti Alpes; e dal color bianco, che è nel teschio, s' è detto appo i Latini Albus, Albedo, Albico, & appo i volgari Alba, Albore, & appo i Greci about, cicè la farina di color bianco, con tanti nomi composti, e derivati. E da questa bianchezza appo i Greci s' è detto axpos, che i Medici domandano Albam vitiligiam, cioè volatica bianca. Ma perchè il capo del Bue, in quanto è capo, e principio, & autore del rimanente del corpo, quindi per traslazione appresso gli Ebrei s'è detto Alph per Maefiro, e Dottore infernatore, e Capitano; & appo i Greci per trovare dien, alena, alendin, alenim, e per trovatore. cioè per lo primo autore di che che sia a'Aporris.

### Origine di Ave, Avete, Avarus &c.

Dâte, che i Gramatici abbiano apinione, che Ave, & Avente, la quali prendano per Salatezione, ficendano da Verbo diverso da Aveno Aven lignificante Desiderare assertuajamente, o almeno che le predette voci. dev. Avene sinco di diverso significato all predetto verbo Avene Avene sinco di diverso significato all predetto verbo Avene Avene, significando quelle, come dicono, Salatezione, e questo Desiderare assertuadamente. Ma la loro opinione non è punto buona, essenticadamente, Ma la loro opinione non è punto buona, estendando Desidera, Desiderare, come Avene significando Desidera, Desiderare, come Avene significando Desidera, Desiderare, come Avene significando Desidera, A Resideravire. E le predette due voci Avene, a ma con desidera desidera desidera de la Polatera desideravire. E le predette due voci Avene.

128

& Jozer l'unno i minori verfu i figoi maggiori, quando prefentandoi loro davanti s'offerifeno prefli ad ogni loro comanlamento, e defilirio, dicono Ave Difara, e Avert Difaterare, che io fon preflo, o noi fian prefli a mandare al efecuzione i tuoi, o i voftri deideri, ficcome Eolo a Giunou appo Virgilio:

Explorare labor: mini jussa capessere sas est.

E Virgilio a Beatrice appo Dante:

Tanto m'aggrada il tuo comandamento, Che l'ubbidir se già sosse, m'è tardi,

This non t'è vo, cir aprirmi il no talento.

La qual proferta s' ufa di far comunemente da minori a' maggiori ancora fenza parole, scoprendofi il capo, quando loro fi prefentano avanti, conciofia cofa che il capo scoperto fignifichi fervitu, e proferta di volere ubblitire a chileri pitrui. Ora non hi dubblo, che da n'm, che fignifich

affezione, e desiderio, non venga Avarus, & Avaritia, cioè Desideroso de danari, e Disiderio de Danari, che anticamente crano, e sono di rame, che as, aris i dice in Latino, componendosi. E quindi riesce Avidus, e simili.

Onde sia detto Tadus, e Pò.

P. Linic Lib. 3, cap. 16. Metrodoras refers, quonism ciras fontem arbor fit multa Pitera que Pader Gallei vocerus. Padem hos nomen acceptific. Non 9 avvidde në Metrodoro, në Plinic, che Pades folic voce Greca, e non Franceica, alquanto trasformasa, come foglinono farie Barbari delle voci Greche, o forcilitre, che prendono da altri popoli. Perciocchè volendo dire vivos, differo, trafinutando le vocali Paders, onde poi échet Paders, in Latino, e in volgare Pò, dileguato D., e d' AV fatto O. E quantunque vers fignifichi ficondo alcuni propriamente Pimio e nondimeno Plinic o, & Aulo Gellitotrasfortanoin Latino alcuna volta questa verse Pimes.

Origine di Rite, Riens, Reor, & altri.

Re non s'origina da Ratus, come ficredono alcuni, a ltrimenti Ri farchè britres, come di a britus compolto da Ing. de Ratus. E Bitus fignifica non nfanta, come fi crede, ma Edito, e diterminazione procedente dalla parola di Dio, o da Domo, che abbia porettà di logare, e d'obbiligare gli altri a far coli. E adunque la voce Greca revie cioè il detto, e per eccellenza quel, che per effere approvato da Dio, e da Superiori, o dal Popolo, son fidez, n fe post tralsferiare. Rev viene dal Verbo Ebro abro 1971, che alcuoa volta fignifica penfare, e nel partefice forma Ratus attivo, e patito, e foccome

ficcome verbo Deponente, cioè chi ha penfato, e chi è stato penfato. Ma perchè le cose, che sono state pensate, & approvate, si deliberano, e sistanziano, efermano, di qui viene, che Ratus si prende per deliberato, per istanziato, e per fermato. È per lo contrario Irritus per non fermato, non deliberato, ne statuito, o almeno per rivocare indietro il deliberato, e per differmare il fermato, e così Irritare Verbo ufato da alcuno per guaftare quello, che è stato stabilito. Si dice ancora per questa ragione pro rata portione, o parte, e per difetto pro rata femplicemente, per la parte stabilita. e ordinata a ciascuno e Ratificare usato da alcuno per riconfermare le cose dette, & ordinate prima. Et apprello si dice Ratio nome verbale per pensamento buono, e volgare Ragione; e I verbo Ratiocinor, che fignifica con ragione penfare a che che sia. Il che significa alcuna fiata ancora Ragionare in volgare, con tutto che comunemente fignifichi far parole, che fieno regolate da ragione. Significa penfar con ragione in quel luogo del Boccaccio: E non ce n' ha alenna cost fauciulla, che non possa ben conoscere, come le semmine sieno razionate insieme, e senza la providenza d'alcuno Usmo si sappiano regolare. E in quel di Dante:

Ma come tripartito si ragiona, Tacciolo, accioche tu per te ne cerchi.

Origine di Dum, e de' fuoi composti.

Me non è dubbio, che Dum non sia il Greco in oui, lasciato 0, A Me non e duodio, the Differ non in a congiunto π, & sui con la mutazione di T. in Δ.; niuna delle quali cose è nuova, e significa Quandocumque; Quandunque; in quel tempo che; in quell'orache; e fignifica tempo. E quantunque paja fignificare alcuna volta congiugnimento, come in quello esempio di Sallustio: Neque id quibus modis assequeretur, dum sibi Regnum pararet, quicquam pensi babebat, cioè Acciocspè conquiftafse a se il Regno; la cosa nondimeno non istà così; ma è da sporre Dum, purche in qualche tempo, & alla fine conquistasse il Regno; in guifa che è, per dirfi così, tempo potenziale, cioè nel quale l'azione dec avere effetto, o tardi, o per tempo. E sempre si pone con riguardo, cioè ricerca la dipendenza d'un'altro fentimento manifesto, & apparente, quando è posto da se, come expettabo, dum veniat &c. Ma come è posto in compagnia, il ricerca alcuna volta tacito, e nascoso, & alcuna volta no . Non lo ricerca, quando è posto in compagnia delle negative Nec dum; Non dum, Hand dum veni, cioè non in qualunque tempo fon venuto, cioènon fono ancora venuto. Parimente in compagnia di Du, come Dudum, non ricerca fentimento altro ne' manifesto, ne'apparente. Dudum veni . E perchèsignifaca tempo proffimo paffato, è da fapere, che Dudum è composto di se stesso, o repetito Du , così ere oui ere oui; ma per la confonanza rea s' è lakiato il primo N, e s'è detto Dudum in luogo di Dundum. Si dice adun-

que Dudam veni , cioè lo fon venuto quando che fia; il che vale tanto quanto fe fi dicelle: quantunque io non fiz venuto, gran tempo è pa lato, fon nondimeno venuto, fe ben non ha molto. Ala in compagnia di Ales, come Adefdum, d' Age, d' Agute, Agedum, Agutedim ricerca un'altro fentimento nascoso, come in quello di Terenzio: Adesdum, sancis te volo: è da supplare Ades dum vacat, o dum fervi intracunt. E imilmente quando si dice Aredum, come in quel di Quintiliano : Aredum fi videtur extra pertas prefpicite, cice Age dum vacat &c. Et Agitedum, è da supplire vacat, olibets n cofa fimile . come in quel di Livio : Aguedum, ue mecum. Ancora Interdam riceve supplimento di verbo, come dicendosi Interdum curro, è da funnline Inter dum libet, aut vacat, curro. Ecci Dumtarat, che fignifica Solamente, & è molto ofcura la via da pervenire a questo fignificato, ne fo fe farà possibile a ritrovare. Dumtaxat simplicemente parlando, e per se, significa Mentre che fa la stima, e pare che sia traslazione prela da Doganiere, che non sa per lungo tempo per ispedire le mercaranzic, volendole esaminare, & estimare; in guisa che della mercatanzia, di che si parla, e fola, non dovendo avere la compagnia dell'altre non così tofto da liberarfi dalle mani del Doganiere. Adunque dalla tardanza del tafsatore dell' altre cose si dice alcuna cosa essere solitaria, & è da supplire Dum assimator taxat estera. E forse non è male a dire, che, quando altri dice Dumtaxat, yuel fignificare, che ha per certe le cose, di che dice, e per esaminate; e n' avrebbe delle altre, le quali fono fotto il giudicio dello stimatore. Ancora fi dice Donicum, e Donec, le quali voci fono pure composte, da \*\* rei sa rei la prima, e da fer rei sa la seconda, in questa guisa : rei alla Dorica s' è detto i primamente, e perchè siccome wi, e vui, così da' Latini nomini a questa similitudine si dice dei, in guisa che riusci Denicum, e mutato I, in E. Donec, lafciato de nel fine. E per quefta medefima similirudine di sul s' è detto non solamente dit, come appare in Donicum, ma s'è ancora detto Air che fignifica lungamente, o dopo lungo tempo. And accompagnato con as è riulcito Denique, che fignifica dopo oran tempo, o alla fine; dal qual Air in compagnia di Tam è riuscito Tamdem, che fignifica quello fteflo. Ecci oltre a ciò Pridem pure riuscito dal predetto Air, posposto a Pri, e significa tempo prima passato, ma per lo più non motro prima, in guila che pare, che v'abbia affai volte difetto di panto. e spezialmente quando è congiunto con le negazioni. Non pridem veni, cioè Non paulo pridem veni. Ultimamente nella Lingua Latina fi truova Demum pure riuscito tale da Air, & mi, che fignifica quello stello, che fignifica Denique, e Tamdem, ficcome fi vede chiaramente per la fun composizione. Solamente è da por mente, che in composizione ha M in luggo di N, quasi prima la voce avesse avuto suo fine in Dem, come farebbe per avventura in Tandem, e poi folle stata ricomposta con vie così: Tandem wi, & ultimamente levato Tan folse restato Demum.

DI Brillare, il qual verbo non mi fovien d'havere letto altrove che nella Nenzia di Luigi Pulci, dove se bene mi ricorda, dice : il cuer mi brilla, & par che egli efca fueri, due postono effere l'origini oltra alla vostra. Perciocchè & da Pila Latino, che palla fignifica, onde ancora i nostri fanciulli banno pela, può discendere in questa guisa: Pila Pilula, & pilulare: dal qual verbo cacciato V, & ascostato l' L riesce Pillare. Ma come di plicare in fa brigare, così poi di pillare fi fa brillare, che è faltellare come palla. Può ancora discendere da Pirlo, che volubile burum èchiamato da Vergilio, cosà detto dalla forma piramidale, formando da Piralo Pirlo, & poi pirlare, il quale verbo accennate voi effere una cofa medefima con burlare: di che poco appreflo parleremo : che poi riesce appo i Toscani in brillare, mutato a di luogo, come è di fua natura mutevole, che appo noi fi dice pur pirlare, della quale forma es veras non pure ha la nostra Lingua pirle, o brillare, ma anche birroni, & buroni, che V. fi muta non in L. folamente, ma in V. ancora, che sono spine da tine, & da botti : & piretto, & pirettino per ingastadette; & pironi a Vineggia certe forcelle d'arjento o di ferro, che s'adoperano a tavola. Sono ancora alcuni, li quali credono, che brillare venga da Pila, vafo da nettare il farro, & fimili grani, nella guifa che dicemmo discendere da Pila Palla ; & che fignifichi commoversi , & trafaltare a guifa de granelli, quando nella pila fi nettano. Ma noi non ci accordiamo con questi cotali i percioche fignifica in comun nostro uso brillare, quando viene di quindi nettare, percotendo le grana, & non faltare. Hora non mi metterò ad originare al presente Pilastri, & Pilieri nomi usati da Giovanni Villani, per fondamenti di ponti, & per piedistalli di Statue; ne parimente Pile, quando vafelli da oglio fignificano, o pur qualunque pentola; ne Brillo piccolo arbofcello, onde è prilleda; ne Brillo Berrllus gemma; che mi stimo la sua origine effere conosciutissima. Barlare per gittare il fuo smoderatamente usa Dante, onde è da sapere che ber appo glà Hebrei fignifica pozza, fossa, cave; luogo, donde senza dubbio i Latini hanno presa la loro veragine, & il suo verare, & i nostri volgari berra per eava, & Dante Borrella, & Barrato: l'origini delle quali voci non comprese il Landino, onde ancora in Barrella errò gravemente nel fignificato; & il Boccaccio Barrana, & il Pulcio nella Nenzia pure Burrane. Et quindà habbiamo il verbo Sborrare, che votare fossa, & Borra fignifica, & per traflazione votare l'animo pieno d'ira, & sfogare : benchè, come poco apprello diremo, altrimenti ancora dir si possa. Da Borrella habbiamo il verbo sborlare, onde shorlare gli occhi, cacciare gli occhi in fuori delle cave, & delle borrelle. Et quindi si comprende, che burlare sia cacciare nella borrella, & gittare nella folla; & ragionevolmente gli scialacquatori che fondono & biscacciano la loro facultate, sicome dice Dante, sono detti burlare, cioè come s'usa di dire, gittare il suo nel canale. Usano i Franceschi Brulare

per ardere, & brusciare, il quale verbo viene senza dubbio da 🚧 traendolo dal diminutivo alla Latina quafi facelle purulo brulare. Sogliamo ancora dire buri il, & fare una burita, le quali voci nascono da ob, & da orior, che oborior tanto vale quanto adorior. Dunque buri Il, significa assali Il; & fare una burita fare un' affalto subito. Et chi sà che burasca appresso i marinai per questo medesimo nascimento non significhi assalto subito di mal tempo, ancora che altri vogliono burafea difcendere da Borea vento empetuofo, che Rovajo si chiama; onde medesimamente affermano venire Boria, quando fignifica Superbia, la quale altro non è, che vento, & Boriofo fuperbo, & Sborare a' vasi, sventare, & mandare fuori la boria, & la superbia ventosa. Lascio di parlare di Burro, che Dante disse nella Canz. Così nel mio parlar voglio esfere aspro, in vece di bollo, bullio, mutati i dui Il. in due vv. Trapaíso Burro per buio uíato da noi, perchè non hanno queste voci da fare con questa quistione. Non posso dimenticare Burro contratto di buttorro, poichà alcuno ha, che stima di qui esfersi tratto burlare, di cui si ragiona per voi, quali da burro, & per diminuimento da burrulo burrulare & burlare, cioè unger di burro, poichè a Ferrara ancora nella Ducale Corte s'ufa un proverbio nel vero affai plebeo, & unto & bifunto così fatto: Tu mi dai il buzurro, cioè tu m'uccelli. Hor come che fia, io m'andava imaginando, che si come diciamo dar la baja, far la baja presa la traslazione da' cani per ispaventare, o per isvergognare con romore solo altrui, onde appo il Boeeacio fi trova abbaiatori, per persone che vanamente parlino: così medesimamente dicessimo burlare, cioè far paura o vergogna altrui col grido solo, prefa la traslazione da' lupi, la cui voce è urlare, ululare, quafiche fi dicelle obululare, cioè urlare addosso, nella guisa che mostrammo Burri, & Burrita, effere voci composte di ob & orior. Per la qual cosa ancora i fanciulli che stanno a leggere, diconsi dare l'uno all'altro uno sborlotto a casa nostra, quando col dito posto in bocca fanno certo suono, che in vece d'explosione Latina s' usa. Et ne' giuochi delle nostre vegghie in certo ciancione si trovano urlatura burlatura: Et per colmo di questa investigazione è da fapere, che l'herba buelossa, che in volgare secondo Ambruogio Calepino, fe mi ridice il vero la memoria, che qui non ho Libri, corrottamente si chiama boragine, & da Pietro Crescenzo borrana per similitudine della sua ruvidezza, presta alla Lingua nostra alquanti vocaboli accostantisi ad alcune delle sopraposte voci, cioè burrazzo, burrazzino, burrazzetto asciugatoi ruvidi , & burrato da farina , & burratare , & burrattino , & burrata da far gonne per le nostre donne. Ma d'altra nazione è burrico, che veste spedita & corta, & atta, & faltare fignifica, & perciò falta in barca con altro nome fi dinomina; perochè da vejimite. & da vejim scende quasi dicesse ballatesco veffire. Resta ch' io favelli di barro, della qual voce in poche parole mi delibererò, che se barro è colui, il quale per via torta & coperta inganna altrui, chi puo dubitare, che non derivi da baria verbo Hebreo fignificante oblieblicamente & terámente far male. Dal qual principio, perché fignifica amorca impedimento & traverfa, focrer sherar, & imbervar, & thereura, gli oschi, innanzi detto da Dante, cioù foftpignergli oltre alle sharre, & rall impedimenti. Et perché apprello gli H.bret il detto verbo fignifica ancorra figgire; quinni è che dictamo sharrare, per andar velocemente via. Da barro habbiamo il verbo abbarrare, & il nome harrevia, dal quale & dalla quale Dio per fua benginità fempre ci guardi. Quindi vine varare, che ignifica rorruofar, & reservare, nel qual fentimento dific Ovidio nelle fue Transformazioni zurara manune, il che fi fa molto bene alle mani di fimili genti y diffic ancora Ennio shourare conflitis, per ingannare. Burrico da Birram vila voltimentama illa Spaguotal diminutiono &c.

## Se sia male scritto il verso del Petrarca Si ch'alla morte in un punto s'arriva.

P Arve a Claudio Tolomeo, che nelle Sestina del Petrarca Giuvene Denna fotto un verde lauro quel verso sì ch' alla morte in un punto s' arriva fosse male scritto, e che si dovesse scrivere così: Si ch' alla morte in un punto s' ha riva, cioè babetur ripa per tre ragioni: E perchè la voce ultima del verso della Sestina dec esser Nome; e perchè dec esser di due sillabe; e pershè dee effere quella voce steffa in tutte le stanze della Sestina: là dove Arriva farebbe Verbo, e di tre fillabe, e voce diverfa da quella, ch'è nelle altre Stanze. È così lasciò egli scritto di sua mano nelle margini di certo Petrarca con altre chiose, le quali poi pervenute alle mani d'un Gio: Batifta Castiglione Fiorentino, surono da lui fatte stampare come sue sotto titolo di Sposizione di luoghi difficili del Petrarea, come abbiamo altrove detto. Ora elfendo capitata questa Sposizione in potere di Lodovico Dolce, Enza perciò far menzione di Claudio Tolomeo, o di Gio: Batista Castiglione, riconosce il predetto verso male scritto per le tre sopradette ragionis e scottandosi un poco dall' interpretazione del Tolomeo in certa sua Gramariea dice doversi conciar cost:

Sì ch' alla morte in un punto s' è a riva.

Il qual conciamento clindo fuori di mifura commendato da Pietro Graonico, e da Domenico Veniero gentiluomini Viniziani in prefenza di Lodovico Caffelvetro, egli diffe, che non era tantoda commendare, come diff davano ad intendare: E bervemente avendo loro raccontato quello, che avera feritto Claudio Tolomeo, e quello, in che da lui s' era partico Lodovico Dolice, mediro come non conveniva alla morde cel partare del Pertarca Arceifo rivos alla morte, o Efferui a rivos alla morte, in luogo di lui est della dala morte, come a come come come come come come del pertarca fectoria presenta del Pertarca fectoria presenta del Pertarca fectoria presenta del Pertarca fectoria presenta del pertarca fectoria del morte, in luogo del meso della come della come della come della come come della com

#### OPERE DEL CASTELVETRO

Arnaldo Daniello, che fu secondo che si stima il primo ritrovatore della Selfina, di cui si ne truova una fola a nostri di ficessi femi colo si a tarti Tofcasi facessi a sulla si monta proposto presenta a sulla selfina Amerina mena tal fiaza al mimra pericotchi avendos proposto pre ki ma Pietra fice in procelendo impierra, cioè trapasso da Nome a Verbo, da due sillabe a tre, e da una al un'altra voce. Li quati Autori, e il quati fattori, e il quati fattori quella Selfina.

A qualunque animale alberga in terra, dicendo Ma is sarb sotterra, Cioè trapassando da nome di due fillabe a nome di tre.

114

Sposizione d'un verso del Petrarca.

IL Petrarca in tre luoghi fa menzione di Filomena

E l'afigualo, the delcemente all'ombra

Tatte le natti fi lamente, e piagne &c.

D'amorafi peufieri il case si singambra &c.

E garrie Progue, e piantre Filomena &c.

- Progue vede

Con la Saveilla di Jim delle megezio.

E fono da noutre due cole, è l'una : che falla lamentare, e piangere tutte le netti all'ombra. Ma come fi può far ciò all'ombra la notte, non effendovi Sole, che polis fare ombra per impedimento di corpo denfo? A che fi può rifpondere, che di notte empo il lume della Luna fa ombra i e parimente il lume di Lucafero, faccome moffra i Petperienza, e rellimonia Pitamente il lume di Lucafero, faccome moffra i Petperienza, e rellimonia Pitamente il lume di Lucafero, poliche di giorno per la cui dell'effetto per la cui come poliche di giorno de presentatione di riffetto per la cui come di riffetto per la cui come di riffetto per la cui con consensa dell'estato, e d'allegrazza i la dove gli Autori Latini la pongono per dimoftrazione di riffetza, e di pianton, faccome fece Cartillo ferriendo ad Ornalo

Qualia sub dentis ramorum concinit umbris
— absumpti sata gemens
E come Ovvidio (in libro de Consolatione ad Liviam.)
E Virgilio nel lib. 4. della Georg.

Qualis populea murens Philomena sub umbra Amisso queritar satus, quos durus arator Objervans uido implumes detraxit, at illa Flet mottem, ramoque sedens miserabile carmen Interrat. O massis late loca questions implet.

Et in passant, or majust tare toca questions impret.

Et in passant o non è da tacere, che non è vero quello, che dice Servio sponendo il luogo di Virgilio, che Filomena sa posta per qualunque uecello.

eello, elo la spezie per lo genere s perciocche gli altri uccelli, i "quali sino levat gli ucculini, non si lamentano la notes anti spotevo bisdimare Virgilio, che afferma il rusgauolo cantare la notte tutta, perchègis sieno statto il sigliuoli, conciosa cosa che canta così per natura, ancora che non gli seno sitat tolti. Vetil quello, che dice Plinio della natura di quello animaletto. Ora il Petrarca non segui Latini, ma i Provenzali Poeti, i quali per così di diletto praedono il canto del rusganolo, secome ancura fece il Boccaccio nella Novella della Caerina figliuola di Messi. Lizio di Valbona, e altrove .

Luogo dell' 8. Od. Epod. d' Orazio.

Sed incitat me pellus, & mamma putres, Equina quales ubera.

E perchè pare, che la ragione richiega, che si dovesse dire qualia; e nono qualia; o nono qualia; o nono cos che il Relativo dell' Antecedente si debba secostrare al Sostantivo seguente, alcuni dicono, che per necessità del verso s'è detto qualati in luogo di qualati si Ruogo di qualati ne luogo di qualati si Ruogo di qualati si Ruogo podessi di cono qualet ni luogo podessi di cono podessi di roma proper la ragione coso di stata d'a econorgapare il Relativo dell' Antecedente col Sostantivo precedente, ne che shera voglia dire il varner, tura qui non ha sconvenevolezza alcuna, ne si prende Thère se non per unello, che significano, se noi ordiniamo il testo, ceme decessivo en discusso così so con si cata principa. Con con decessi con controli con col se so con controli con con se con controli con con se so con con controli con con se con controli con con controli con con se con controli con con con controli con con con controli con con con con controli con con con controli con controli con con controli con controli con controli con controli con con controli controli con controli

Opposizione fatta ad Orazio nella prima Pistola del 2. Libro.

O Razio nella Pistola prima del secondo Librodice, che Bacco, & Ercote non ebbero in vita onori divini in que' versi

Romalus, & Liber pater, & com Cafiner Pallar Pafi ingenia fella, Dorwan in Templa recept, Dam terras, bominumque colum genus, afpore bella Compunata, agres affiguans, oppida conduct; Ploravere fait non responders severem Speratum meritis. Diram qui contrali Hybram, Rosaque fatadi partenta labore fubogiu, Comperis inviduom supremo fine domari.

E nondimeno quanto è a Bacco, Ovidio nel fine del Terzo Libro, e nel principio del Quarto delle fue Trasformazioni, teftimonia, che in vita ebbe gli onori divini, e gli fi celebravano le Feste. E quano ad Ereole Virgilio 116

Virgilio nel Lib. 8. dell' Éneida afierma, che Evandro gli ordinò in vita gli onori divini. E questo medalimo dice Livio nel Lib. 1. dell' Edificamento della Città.

### Esaminazione della prima Ode d' Orazio.

F U proposta la prima Ode d'Orazio da esaminare, e su detto così : Se vero è quello, che dicono i Maestri di Retorica, che vitiosum exordium eft, quod in plureis caufas poteft accomodari, quod vulgare dicitur, poiche quefta Ode è in luogo di Proemio, e serve per Proemio, non farà ella senza vizio, potendofi la fua intenzione acconciare a qualunque altra arte, o ftudio, che altri dicesse di seguitare, non meno che alla vita d'Orazio, che dice di seguitare Poesia Lirica. Appresso non farà ancora senza vizio, presupponendo che sia Proemio, se vizioso è quel Proemio, que nibil minus adverfarius potest uti, quod commune appellatur; conciosia cosa che, quanto a ciò, ello Orazio coltituendoli a se stesso avversario nella prima Satira usi questo stesso Proemio, dicendo il contrario, cioè che niuno si contenta della vita, o della forte sua. Ma se non vogliamo, che ciò su vizio, come cosa appertinente a Proemio, farà vizio come contrarictà dell'Autore in un medefimo volume. Aneora non farà libero da vizio, potendofi questo Proemio domandar separato, essendo separato quello, quod non ex ipsa causa duclum eft, nec sient aliquod membram annexum orationi. Perciocene le vite, e gli ftudi de gli Uomini propolti per esempio da Orazio non tono se non pieni di fatica, e di pericoli; e per cofe più agevoli, e ficure non possono effere levati dall' animo di coloro, che gli feguitano. Ma lo studio d'Ora-210 è di natura molto diverso, perciocchè è dilettevolissimo, senza niune affanno, o danno; nè fi mostra, che abbia altro studio di maggior piacere, o guadagno da imprendere. Oltre a ciò non par, che fi confaccia il principio col fine dell'Ode. Nel principio Orazio appella Mecenate con questi titoli

Macenas atavis edite Regibus,

O & prasidium, & dulce decus meum.

E nella fine dice

Quad fi me Lyricis vatibus inferis,

Sublimi ferim fidera vertice.

Ma che ha da fare Nobilah, Difensione, e Benevolenza, che sia in Mecenate verso Orazio, col giudicio, che si ricerca ch' egli possi fittre a paragonede Porti Lircis' Faceva di bisopno, per fare diritto giudicio di ciò, e dar la fentenza giusta, di dottrina, e d' animo lontano da ogai passione, dalla quale non può eletre lontano, se è suo distinore, e benefattore. Non è da hiciar di dire, presuponendo ellere vero quello, che dice Aerone, cio de Palmaspa esobisi s' sinensia della vistroria, finita la guerra, e del trionfo.

che ciò farebbe riputato fuperfluo, come detto di fotto un'altra volta in quelle parole Multos calira invant, delle quali il fine è la vittoria sperata, per la quale fenza dubbio altri va al foldo. Ancora diremo, che Orazio Pone in questa Ode alcune cose dogne di poca maraviglia. E prima dice egli, che colui, che è chiamato dal favore del popolo al foprano Magistrato di Roma, non si lascerebbe indurre a diventar mercatante di mare. E qual maraviglia è questa? Poi dice, che colui, che raccoglie tutto il grano di Libia fenza fatica, non fi lascerebbe indurre a divenir mercatante di mare. E qual maraviglia è questa? Ancora dice, che un mercatante per aver rotto in mare, divenuto povero, ritorna di nuovo in mare, non si contentando del campicello suo paterno. E qual maraviglia è questa? Ultimamente dice, che un cacciatore, sopravenuta la sera, che non abbia presa il giorno fiera niuna, non fi ricorda di ritornare alla moglie, se i cani hanno trovata la traccia. E qual maraviglia è questa : Forse sarebbe maraviglia ragionevole, se la mattina innanzi di nel tempo del verno per andare a caccia fi levasse dal lato alla sposa, siccome disse il Boccaccio: Voi dovete sapere, che questo uccello tutto il tempo da dovere essere prestato da gli uomini al piacere m' ha tolto; perciocche siccome l'aurora suole apparire, cost Nicostrato s'è levato, e falito a cavallo col suo sparviere in mano, n'è andato alle pianure aperte a vederlo volare, & io qual voi mi vedete fola, e mal contenta nel letto mi fon rimafa. Per giunta alle cofe antidette è da dire, che pare che Orazio scenda, o non si muova, quando doveva innalzarsi. in quel luogo

Quod si me Lyricis vatibus inferis, Sublimi feriam sidera vertice.

Perciocchè se egli aveva detto prima, che Mecenate lo giudicasse degno della compagnia de' Poeti Lirici

Me doctarum bedera pramia frontium

Diis miscent. Superis:

per l'approvamento di Mecenate non folamente si mescola co' Dii, ma non passa colla fommità della testa il Cielo, il che è meno assai. Ultimamente diciamo, che gran povertà di figure di parole si truova in questa Ode, ripetendofi quattro volte una fola figura di parole per fignificare la piena foddisfazione dell' animo, cioè

Terrarum dominos evehis ad Deos.

Diis miscent Superis. Nympharumque leves cum Satyris chori

Secernant papalo.

Sublimi feriam sidera vertice:

effendo presa questa figura dal lungo, cioè dal Cielo, dove è la compiuta foddisfazione dell' animo, e dalla compagnia de gli Dii.

## LUOGO DELLA TERZA EGLOGA DI VIRGILIO SPOSTO.

NElla terza Egloga di Virgilio fono questi versi

O quoties, & que nobis Galatea loqueta eft !

Tautiem dispaim venzi disum referatis ad anret. I quali fiono fisti male intedi da gli fipotion'; quantunque al mio parcre fieno affai chiari. Il fentimento è tale: Si vanta il pattore, che Galaret da lui amata più volte gli la prome!o moto, de infeme fioduole, che mainon gli abbia attenuta la prome!a, pregando i venti, che portano tutte le promelle di lei in mare, e i giaramenti, rendendegli vani, chen vogliano almeno portare una particela gli orcechi de gli Dei, accionele di cli effete fiat trapolit per tell'imon) alle predetre promelle, folamente per le parole fittle de' due predetti verfi, ma ancora per gli due verif feguenti, che contengono fimile fentimento, ciola la peranza di mare fenta effetto. E contiene quefto di più, che la feetana non procede da promelle faile, ma da promelle feate enteno e, ciola la peranza di mare fenta effetto. E contiene quefto di più, che la feetana non procede da promelle faile, ma da promelle feate fette con intensione d'offeratione d'offeration

Quid prodest, quod me ipso animo non spernis Amynta,

Si dum tu sectaris apros, ego retia servo?

# Altro luogo dell' Egloga stessa dichiarato.

NEI fine dell'Egloga terza di Virgilio fono questi versi, che per avventura non sono intesi da ognuno, o almeno come a me pare, che si debbano intendere.

Non nostrum, inter vos tantas componere lites; Et vitula tu dignus, & hic, & quisquis amores

Ant methat dulces, ant experiatur amaros. Claudite jam rivos pueri, sat prata biberunt.

Primieramente il primo verso può riceverettre intelletti, de quali il primo è quello, che gli sossitori produccon in mezzo, sacendo punto dopo il Non, shandi vastram est, standa vastram est, quoniami sidices constituti soma inter vas tantas componere ilites. Il secondo può estere fenza punto tale i Non nostram est, cice Voi avete cantato con tanta uguaglianza; che non posso giudicare, e perciò Et viviala su digna, Er bie e coa llacici di dar senenza; come si solore me sono est sono es

Piacemi aver vostre ragioni udites Ma più tempo bisogna a tanta lite.

Il terzo intelletto riesce assai acconeio, se altri legge il verso con la domanda: manda: Or nos persione a noi dar feutrata? Quafi dica: Anzi: 3), e non a voi. Ma fe persione a noi, perché volete murat i pegnogià polto, e ditete Et Tribillas foltas babete? Pofcia feguita la fentena: Et vistal a ta degua; Debic. Et i o apprusovo più questo terzo intelletto, che i due primis, parendomi, che fia cofa troppo sforzata il volere far punto dopo You, e fuprita nete cofe. E fimiliamene non mii foddisi honolto, che Palemone, fotto la perfona del quale èfiqurato quel grande, & acuto Gramarico, e gloriofo, confessi di non faper giudicara, giudicando tuttavia, e dando la fentenza, che feno uguali in cantara; poichè ciafuno merita il premio. Appresso hanno alquano d'o dicurità quelle parole

Aus metuat dulces, aut experiatur amaros.

Ora per palefargii è da fapere, che Menalca fi pocera dolere della fennenza data da Palemone, che fofe squale a lui Damera, e dire. Non ora io da antiporre a lui, almeno perciocchè egli non e flimato dalle perfone amate to io non filmano, e molto più fono felic in amore, come appare: \*\*.ta\* muish fefe \*\*sfort, e Quid prodefi, e \*\*Poillida amas, e Duker fatte hamor. A che ta-citamente rifonodendo Palemone dice, che è degno del premio ugualmente conì quello amante, che gode, come quello, che è poco aggradito dalla perfona amata; e rende ragione di cicco ndire, che coluis, che gode, non fente meno amari gli amori per la tema, che hà di continuo di perdergli, che meno amari gli amori per la tema, che hà di continuo di perdergli, che fiscai colui, che pruova amore amaro, mentre trovando la fus Donna, dura, s'econtraria alle fiue voglie, ha fiscanza; che fi debba mutare i e dicefherzando, \*\*more attamer, mentre trovando la fus Donna, dura, s'econtraria alle fiue voglie, ha fiscanza; che fi debba mutare i e dicefherzando, \*\*more attamer, mettro posio approvare, fecondo che dicono gli fiositori, che l'ultimo verfo concenga allegoria, dicendofi claudite issa rivato pueri, fat prata bibernate.

Cioè: Domers, sistemata, che fotto nome di faccilli appella, sententari più prima bollima di calcili appella, sententari più primarbi primarbi

Opposizioni, che si possono fare alla terza Egloga di Virgilio.

 $P^{\text{Oich}\cite{c}} \ \text{ci fiamo abbattuti a fare alquante parole intorno ad un luogo, & un'altro della terza Egloga di Virgilio, non farà forfe male, che spieghiamo alcune opposizioni, che si possono fare alla predetta Egloga.$ 

OPERE DEL CASTELVETRO

Ora la prima farà così fatta. E cola manif fla, che le Donne dollano gli Umnini Ac. fanza addurre in pruova di ciò liktorie, o Favole, come dell' odio di Giuno verfo Ganimede, e delle Donne di Tracia verfo Orfoo. Ora Virgilio fa che Manalea fa di ralfatta, come appare da molti verfiace. Se adunque ta de era Manalea, come può Virgilio, fervara la convenevolezza dell' odio comune delle Donne verfo così fatti Donnini, fare che Menalea fa cotanto amato, & conorato dalle Donne in que' verfià.

Infelix o semper oves pecus: ipse Nearam

Dum soves, as ne me sibi praserat ipse veresur &c.

& in quegli altri

Phyllida amo ante alias, nam me discedere slevit, Et longum formose vale vale, inquit, Iola.

La ficonda oppolizione farà, che ellendo Menaica cotanto tenero amatore, come s' è veduto nella prima oppolizione, doveva a buona ragione coccare a lui la cura di far cauti i giovanetti del pericolo, nel quale fi travavano in que' versi

Qui legitis flores , & bumi nascentia fraga ,

Frigidus o pueri, sugite bine, latet anguis in berba.

è non a Dameta, che è figurato amico delle donne, come appare in quelli
versi Malo me Galatea &c., & in quelli Parta mea Veneri sinst munera; & in
quelli 0 quoties, & que nobis; & in quelli Philida mitte mibi; & in quelli

Trifte lupus stabulis Oc.

E quindi fi può ancora tirare la terza opposizione, che poichè Dameta amava così focosamente le Donne, ha assisi manesto Virgilio, che non ha fatto, che Dameta sicelli fimilie ammonizione a Ninfe, o a Pastorelle, che coglisfiero fraga, o fori per l'esempio famoso e divolgato d'Euridice punta mel tallone dalla bifcia.

La quarta oppofizione potrà effer cotale, che Dameta è introdotto per pecorato in quelli verfi Infeit o femper over peca esc., è in quelli Triffe lapus flabulu esc. Ma perche Virgilio non continua in quella Egloga I supulità della persona del pecorato? attribuendogli contra ogni dovere la cura delle capre in que' versi

Tytire pascentes a flumine rejice capellas;

Infe, ubi tempus erit, omnes in fonte lavabo.

E quindi può fermarsi ancora la quinta opposizione, che non ricordandosi Virgilio d' averlo fatto prima, come ho detto, pecorajo, lo induce passore di tori in quelli vesti:

Ehen quam pingui macer est mihi taurus in agro!

Idem amor exitium est pecori, pecorisque magistro.

feccome ancora presuppone, che sosse guardiano di vacche in que' versi:

Ego hanc vitulam, ne forte recufes, Bis vents ad multiram, binos alis ubere fasus, Depono

La

La festa opposizione sarà, che Menasca in questa Egloga sta come caprajo, siccome è cosa chiarissima in que versi:

De grege non ausim quicquam deponere tecum; Est mibi namque domi pater, est injusta noverca,

Bisque die numerant ambo pecus alter & hados.

Dulce fatis humor, depulsis arbutus badis &c.

Qui Bavium non odit, amet tua carmina Mavi, Atque idem jungat vulpes, & mulgeat hircos.

e in quelli

Novimus & qui te transversa tuentibus bircis &c.

Ma se, come dicemmo, vi sta come caprajo, come si tramuta tre volte in peccrajo in così picciolo spazio di tempo? che sono tre opposizioni, cioè sesta, settima, se ottava.

Prima dunque lasciata la persona del caprajo si veste quella del pecorajo in que' versi

Parcite oves nimium procedere, non bene ripe Creditur: ipse aries esiam nunc vellera siccat.

Poi di nuovo in quegli altri

Cogite oves, pueri, fi lac praceperit aftas, Ut nuper, frustra, pressabimus ubera palmis.

Et ultimamente in quegli altri

His certe neque amor caussa est, vix ossibus harent:

Nescio quis teneros oculus mibi sascinat agnos.

La nona opposizione sarà, che Dameta era guardiano mercenajo, e guardava le pecore altrui, cioè era poverissimo, consessandos egli Resso.

M. Dic mibi, Dameta, cujum pecus? an Melibai ?

D. Non, verum Acgonis; nuper mihi tradidit Acgon.

Hie alienus oves suftes bis mulges in bora.

• seulandoit esto per povertà non poter dare alla sua donna maggiori doni, dice:

Parta mea Veneri sunt munera, namque notavi Ipse locum aerea quo congessere palumbes.

Era dunque guardiano di pecore altrui, e povero, e nondimeno ha una vitella da deporre per premio da giuocare a cantare, cioè da gittar via per ifeherzo.

La decima opposizione sarà, che altri non comprende, come Menalea, che era figliuolo di samiglia, e che non ardiva a deporre in pegno, o in gaggio pure una capra, o capretto della greggia affidatagli dal padre, per

#### OPERE DEL CASTELPETRO

la folenne diligenza, che ufava ello padre, e la matrigna in annoverar le capre, e i capretti due volte il giorno; s' induca a deporre una vacca di tanto prezzo, se è perciò verisimile, che avesse vacca paterna, e spezialmente scusandos per più non potere in far doni non maggiori all'oggetto

da lui amato . Quod porui &c.

L'und cima opposizione sarà, che non è cosa punto verisimile, che i due guardiani l'unu di pecore, e l'altro di capre, poichè l'uno e l'altro fosse stato Signore della sua greggia, e padre di famiglia, fossero tanto scialacquatori del fuo, e di così largo cuore, che in premio di canto volessono confunare una vacca di tanto valore. Il che appena il farebbono due Signori richissimi, ma bastava da vantaggio il deporre l'uno un' agnello, e l'altro un capretto, o ancora nulla, contentandosi dell'onor folo, siccome fi contentarono Coridone, e Tirli nell' Egloga fettima.

La duodecima oppolizione sarà, che non iltava bene, poichè era stato fatto Menalca caprajo, che folle Presuppotto essere vaccajo in que' versi

Numquam bodie effugies, veniam quocumque vocaris,

deponendo, come Dameta, una bella vacca.

La terzadecima opposizione sarà, che la risposta di Menalca in que' versi: Tum credo, quan me arbustum &c. non è a tempo per provare il disonesto patire, e femminile di Menalca. Dameta adduceva due argomenti, l'uno che conoliceva il chi, e l'altro il doves e Menalca risponde del quando. Faceya dunque di bifogno di rispondere del chi, o del dove, o dell' uno e dell'altro, e dire: Sì furono coloro, che ti videro fare il cotal misfatto, e fu ciò in quel Temple, del quale involafti le cose sacre, e simili cose,

La quartadecima opposizione sarà, che la risposta di Dameta in que' versi Aut hie ad veteres fagas &c., non è a tempo; concjosia cosa che di-Grugga quella infamia, che intendeva di provare addoffo a Menalca, e che era fenza dubbio molto più grave, che non è questa: Novimus & qui te &c. Perciocchè dicendo, che conosce coloro, che hanno usato con lui, e'l Templo, dove usarono; e soggiungendo, che su allora quando Menalca ruppe l'arco, e le faette a Dafni fotto i faggi vecchi : adunque con la fua confessione stessa ripruova quello, che aveva detto, non s'accordando nel luogo, ne nell' atte del tutto contrario a quello, che Dameta affermava effere stato fatto a lui .

La decimaquinta opposizione sarà, che poichè era stato tanto il disprezzo

di Menalca del canto di Dameta in que' versi

Cantando tu illum ? aut umquam tibi fiftula cera Juncta fuit? Non tu in triviis indoche solebas Stridenti miferum flipula disperdere carmen ?

E per confequente molta la ficurtà di Menalca d'effere molto miglior cantore di lui, che non coveniva fare, che Menalca fi delle poi a intendere, o almeno il mostrasse fuori in parole a Dameta, che potesse avvenire, che cantando con lui fosse superato da Dameta. Si presuppone potere avvenire in que versi

De grege non ausim quicquam deponere tecum;

Eft mini namque domi pater &c.

perciocche, s'egli era ficuro della vittoria, non doveva temere, che il padre, e la matrigna con tutto il diligente raccontamento non follero per ritrovare tutta la greggia intera, come gli era flata affidata.

La sestadecima opposizione sarà, che Virgilio sa, che questa tenzona di

questi due pastori su fatta di primavera in que' versi

Dicite, quandoquidem in molli consedimus berba, Es nunc omnis ager, nunc omnis parturit arbos &c. nella quale stagione non può Menalca con verità dire:

Quod potui, puero silvestri ex arbore letta Aurea mala decem misi, cras altera mittam;

non effendo in quella flagione le mele cotogne nè mature, nè da cogliere: La fettimadectima oppolizione frà; che effendo maggiore vantaggio tra coloro, che giuccano a cantare, di colui che prima propone, perciocchè ha il campo libro di di quello, che più gli piace, e può effendo di primo eleggere le cofe migliori, che non ha colui, che poi dice, effendo ggli tenuto a fecondare la propolat fenza ufeire de termini preferitti, e convenendogli dire di quelle cofe, che gli reflano, qualunque elle fi feno i non doveva toccar quefto vantaggio a colui, che invira a controderer, ma a colui, che è invitato i perciocchè fempre il reo dea vere vantaggio, e non l'attore. Ma Dames fu lo "viviatore, dicendo l'attore di condo."

Vis ergo inter nos quid poffit uterque vicifim &c.

e Menalca lo 'nvitato

Nunquam hodie effugies veniam quocumque vocaris.

Perche Palemone male fu da Virgilio introdotto a dire: Incipe Dameta, tu deinde sequere Menalca.

La decimantrava opposizione sarà, che non si richiede alla condizione pastorale l'opinion di Giove, che di lui portano i Fisiossi, & Arato Uomo dottrinato, la quale è rinchius in questi due versi

Ab Jove principium Musa, Jovis omnia plena,

Ille colit terrat, illi mea carmina cura.

Ma se a niuno Patfore et a poco richicha (e quella sarà la decimanona opposizione) si richiedeva meno a Dameta, il quale è presupposto estera tanto rozzo, se siciota, e sponantes, che ardise Menalea a proponergia per dubbito da non sapere feiogliere questo:

Dic quibus in terris inscripti nomina Regum Nascantur flores, & Phyllida solus habeta.

il che era cofa divolgata tra paftori della Religione Pagana. La ventefima opposizione sarà, che o la chiamata delle Misse è superflua, se Gio-

regardly Gradie

#### OPERE DEL CASTELVETRO

Æ Giove riempie ogni cofa, e presta ajuto a fare i versi a Dameta, dicendo i illi mea carmina cura. O non è vero, che Giove abbia cura de suoi versi, se ha bisogno delle Muse.

E nota, che fotto lo fcudo di questo esempio si potrebbe in certo modo coprire Annibal Caro dal colpo di Lodovico Castelvetro, che gli oppone

quist fimile errore.

La vantefinaprima oppofizione farà, che non fono da confondere le grazie attribuite dall' antiquità a gli Dii. Le confonde Virgilio, volendo, che Giove abbia la cura de verifi, la quale è cura propria, e particolare delle Mufe, e d' Apollo, ficcome è propria quella de Terreni di Giove. Nel quale errore di confuíno delle cura de gli eldit iraboccò Virgilio non folamante in questo luogo, ma nel principio della Georgica, invocandoria aixo gl'Italii, che fono fopapotti all' gricoltura, quando doveva invocare quellis, che fono fopapotti a far versi, cioè, o le Mufe, o Apollo, ficcome free Erdodo, che ferivenno d' Agricoltura invocò le Mufe.

· La ventesima seconda opposizione sarà, che la risposta, che sa Menalca in que' versi

Qui Bavium non odit, amet tua carmina Mavi

Atque idem jungat vulpes, & mulgeat hircos; Non fi confa punto con la propolta di Danicta

Qui te Pollio amat, veniat, quo te quoque gaudet:

Mella fluant illi, ferat & rubus after amomum.

Ma per avventura farebbe fluar risposta confacevole, se avesse detto: chi olia Pollione, abbia ogni rea ventura.

La ventesimaterza opposizione sarà, che sa Menalca in que' versi :

Parcite oves nimium procedere; non bene ripa Credisur: ipse aries esiam nunc vellera siccas;

non si consa con la proposta di Dameta in que' versi:

Qui legisis flores, & humi nascentia fraga,

Frigidus, o pueri fugite hine, latet anguis in herba.

Perciocchè quantunque l'ammonizione fia conforme, ha troppa diffimilitudine tra fanciulli, e pecore, che vadano a rifchio.

La ventefimaquarta oppofizione farà, che Virgilio fa, che Menalca argomenta difettuofamente, non rifpondendo fe non ad una cagione di poter gli agnelli divenire magri in que versi

His certe, neque amor caussa est, vix ossibus harent:

Nessio quis tenres oculus misi saciuat agnos; escendone esse colle esta con esta con

La ventesimaquinta opposizione sarà, che Virgilio fa dire a Dameta cofa, credendofi commendare, che è biafimata da ognuno, & acerbamente da Satirici:

> Pollio amat nostram, quamvis sit rustica, Musam: Pierides vitulam lectori pascite nostro.

Perciocchè qual cofa è biasimevole tanto, o più, che pagare la gente, per chè legga i fuoi versi? Dice Persio

> Scis comitem borridulum trita donare lacerna, Es verum , iniquis , amo &c.

Se Pollione ama i versi di Dameta, perchè meritano d'essere amati, non Dameta dec dare premio a Pollione, ma Pollione a Dameta; poich' egli è colui, che prende il dilegro; e Dameta, che dura la fatica, e gli porge il diletto. Ma fe non meritano d'effere letti, & amati, grande ingiuria fi fa a Pollione a volerlo inducere per una vitella a dire la falfità, o a mostrare, che abbia poco giudicio, che lodi quello, che non è da ludare. La ventefimafelta opposizione sarà, che Virgilio confonde di nuovo gli

ufici de gl'Iddii, volendo, che le Muse sieno vaccaje, e pasturino le vacche, e i tori in que versi:

Pierides vitulam lectori pafcite nostro.

Pollio & infe facit nova carmina, pascite taurum; non essendo le Muse sopraposte a pasturare, o a fare ingrassar'armenti, ma a far buoni versi, per lo dono della qual grazia, coloro, che gli ascoltano, e ne prendono diletto, e coloro, che gli fanno, e n'acquistano grido, e fama, fono tenuti a render grazie alle Mufe, & a far loro facrifici.

Perchè ( e questa farà la ventesima settima opposizione ) Pollione doveva fagrificare una vacca, e un toro alle Mule; una vacca per lo diletto, che prendeva di leggere i versi di Dameta; un toro per gli nuovi versi; e non mai più fatti così da niuno, se non da Menalca.

La ventefimaottava oppofizione farà, che non conveniva a Dameta pastore plebeo, e punto dali acutezza de' motti di Menalca in luogo solitario, dove non erano genti, e spezialmente dove non erano donne, nè fanciulli, ufar per onestà parole imperfette ; come non fece Teocrito in fimile caso. E se mi si dicesse, che Virgilio ha voluto aver riguardo al lettore, e-come scufandolo dicono alcuni, tra quali è Andrea Alciato, che fervivit fcena: affai men male era non dire questo fentimento, e in suo luogo riporne un altro, che fosse stato biasimevole a Menalca, e non questo disonesto, poiche non giudicava, che sosse da dire, per riguardo del lettore nella maniera, che la idea dell' Egloga richiedeva che fi dicesse, E infino a qui voglio, che bafti aver detto delle oppolizioni, che fi potrebbono fare a questa Egloga.

CHIOSE NELLA TERZA EGLOGA DI PIRGILIO.

ORA resta, che veggiamo per bene intenderla alcune cosette non per

avventura così dill'intamente vedute da gli altri.

Parcius iffa vivis tames objecteda mentars. Aves Menalca rimproversto ad Egonc, e hovera folle, come le i partific de lato, per chiamerlofi, & a Dameta, che mungeva le pecore a lui affidate. La onle nel numero del ripò dice Piùs, pella virità della qua voce è rinchinfo, che non il dà bone ad uno effeminato, e pufillanimo ingiuriar due Uomini , e valenti. E coa quella voce s'apre la via a digità la figuante villania per provargil la dilicatezza femminile se ripruova ancora quello, che aveva detto, che Egone eneffe, che Nevez antiponosie Menalca a lui, none ellendo cofi verifimile, che Donna mi così fatro Uomo, avendo per amante uno, che è veramente Uomo. Transfuerta nettibio hirici. In dhe modi i può intendere quello luoro.

O fi legge Hircis, o fi legge Hirquis; &c.

Dunm me abufum videre Myonis. Fidere può aver riguardo a Quifoprapoli Rovinmu & qui re. Ex allora è di necessità intendere nel numero del più Rovinmu & ess, qui re & m. Ma può ancora avere riguardo ad Hircis: Ex allora non sarà di necessità dire nel numero del più Rovinmus & ess qui s ma si portà ancora dire Rovinmus & esma qui nel numero del meno.

Que tu perverse Menalca. Qui ha difetto di molte parole, cioè: Le quali coscitte, malvagio Menalca donasti a Dasni, sperando ch' egli sosse tanto

vile, & effeminato, che ti dovesse compiacere.

Et quum vidift puero donata. Quì parimente ha difetto: E t'accorgelti, che gliele avevi donate, e che la speranza ti tornava vana, ti pentelti.

Quid dommi facients, andret quon talia furez t Menatea per quelle parele periuppene, che l'arco, e le facte non folfero flate donate da lui a Defini; ma come per avventura preflatole gliele ritoglieffe, e come fice le flexazifle, e come signore del fuo facefre quello, che più gli pisacfee. Ma, fe tu Dameta avelfi ritoltala roba tua, quando togliefti il becco di Damen, che furafili, che farefili Petrecioche chi dee bafinare in attrui un difetto, ne dee eferre lontano. E quello fantimento farebbe molto diritto. Ora fi possono intendera ancora altramente quelle parole Que au prevofe intendera, e di può dire, che Menatea nondomaffe l'arco, e le fette a Dafini infolfren di Menatea, mol uni altro, che amava Dafini e Menatea, folfren di menatea, che di un altro, che amava Dafini e Menatea, che di un altro, che amava Dafini e de menatea, che fi credeva effere bello, defiderava checolui lo donaffe a lui si & è da supplire, Men un pervofe Menadea capiches siti duari. E perciò come tu le vedefti donate a Dafini, acceccato dall' invidia, e dal dolore, gliele rompeffi. E questio intelle trop siti fondi con le parole.

Sed reddere posse perabet. Damone adunque non negava di volermi rendere il becco, che confessa esser mio ma diteva, che non mel poteva reindere allora, trovando sus scute populamo che non voleva, che le capre restassero senza becco, insino a tanto che non n'avelle trovato un'altro, o

che mel pagherebbe.

· Cantando tu illum? aut umquam tibi fiftula &c. E' da notare. che le Canzoni pastorali si cantavano a suono di Zampogna. Adunque si considera tre cofe: la materia o il verso, quando si legge; la voce, o il canto, col quale fi canta; il verfo, e'l fuono accompagnante il canto i e di queste tre cose si poteva, e doveva dare sentenza. Ma noi, che leggiamo solamente la materia, o il verso senza canto, e suono, non possiamo dare sentenza, se non d'una. Là onde altrove disse parlando di due cose:

Nes calamis solum aquiparas, sed voce magistrum.

Alter & bados. Adunque i capretti crano annoverati il di quartro volte. prima inseme con l'altre bestie due volte il di da ambedue, e poi separatamente dall' uno di loro due volte il di & era ragionevole, che fi tenelle ancora conto di loro separato dall' altre bestie, perciocchè più di leggicri si potevano dar via. Ma perchè pare, dove il Poeta pone pecus, & geni, come Et succus pecori, & lac subducitur agnis; o pecus & hadi, come Depulsis arbutus badis lensa salix fato pecori, che pecus s'intenda delle madri, come di più valuta, e perciò amenduni le numerano.

Ne quemquam voce laceffas. None da sporre voce, cioè col canto, come in quel luogo Nec calamis folum aquiparas, fed voce magiftrum; ma voce, cioè con parele, e con grido vanagloriolo, con tutto che non sia da dannare del

tutto la prima (polizione.

Ab Tove principium Musa. Questo argomento è comune, e si può acconciare a più cause: Giove riempie, & ha cura d'ogni cosa, ancora di quelle, che si fanno in terra; adunque riempie, & ha cura de' miei versi. Et me Phoebus amat . La pruova figuente si può dirizzare a due fini: o

che perciò Febo m' ama, perchè la riverenza mia verso lui così meritava, confacrando ad onor suo allori, e giacinti; o che perciò Febo m' ama, perejocche si conosce dall' effetto, facendo d' ogni tempo fiorire appo me le fue piante; & allora fi dee sporre Phoebus propter Phoebum, quali dica:

Concedendomi ciò Febo.

Notior ut canibus non fit jam Delia noffris. Qui possono esfere due sentimenti. L'uno, che Aminta viene così spello a me, che i miei cani lo conoscono, non meno che si facciano Delia; perciocche quand'altri non è dimestico, non è conosciuto da cani di cata, anzi gli s' avventano addosso, e gli abbajano. E risponde a quello, che Dameta aveva detto, che Galatea appena fi lasciava vedere. L'altro sentimento è, che non pure è careggiata Delia da' nostri cani, e sono da quelli fattile vezzi, che io sia careggiato da Aminta. Delia si può prendere per Diana, Dea sopraposta alla caccia, la quale era conofciuta da cani di Menalca, perciocchè andava spesso a caccia, come apparirà.

Quid prodeft, quod me ipfo animo non spernis, Amynta, Si dum su fellaris apres, ego retia fervo?

fe può prendere per una fanciulla di cafa, conciosa cosa che i cani sacciano

ciano mote carezze a' fanciulli, e gli conoscono più che gli altri per lo pane, che trovano loro in mano. Si può anocon intendere di vana amata, pane, che avelle nome Delia. E nota, che prendenlosi Delia perfanciulla, o per donna amata, ha she cherato col nome, e le ha aggiunta la conoscenza de cani, perciocchè i cani (none confignati a Delia Dea. Il che pare, che sia affia verisimile per la proposila di Dantea sequente, come si dividi

Terra mee Pineri. Giulio Camillo Delmínio foleva dire, che Virgilio aveva fatto, che Dameta aveva nominata la donna amata per Venere, potendola nominare, o proprimente, o traslativamente, o per altra figura
altramente, per lo dono, che le aveva trovato, che era di colombi polchè i colombi fiono uccelli confecrati a Venere Dea. Il che crediamoellere
vero, poichè vegglamo, che Menalca ha nominata la fiut donna Della, vo
lendola attribuire le carezze, e la notzia de Ceni, come è flacto detto.

Quade parai. Quefle parole possione effere scus, perché non ha dato maggior dono, scome è liazo detto nelle opposizionis ma possiono ancora esser possione per abbassare, & avvilire il dono apparecchiato da Dameta alla sua donna, dicendo: Tule doni quello, che nonle puodi dare; mai obte a mio vasgo quel, che possio dane, secondo il proverbio: Che più vude un sieni rieni, che cenno petita peglia se più vude un pieciolo succello in pugno, che una grav vuolente per lo cielo.

Phyllida mitte mihi meus. Giulio Camillo Delminio foleva rendere accorta la gente, che Virgilio aveva fatto, che Dameta avesse corninciata la feconda, terza, e quarta voce di questo verso da M. Mitte mihi mens; e fa che Menalea nella risposta comincia parimente la seconda, terza, e quarta voce da A. Amo ante alias. Ora è da por mente, che Iola era marito di Filli, o almeno cofa fimile. E pare, che alcune Corti d' Italia abbiano preso quindi il costume d' invitare alla sesta, e al ballo le mogli de suoi cittadini . e fudditi fenza i mariti, nella guifa che fa qui Dameta Filli fenza volervi il marito il di del fuo natale; ma invita lui, quando fi celebrerà la festa della castità, della qual sesta parla Tibullo nell' Eleg. 1. del 2. Libro. Mostra adunque Dameta d'essere assai nella grazia del marito, se gli può comandare, che gli mandi la moglie. Ma Menalca non mostra d'aver minore ficurtà col marito, poiche gli dice liberamente, che ama Filli fopra ogni altra donna, e ch'ella ha pianto per la fua partita, e gli racconta ancora le parole piene d'affezione amorofa, che gli diffe nel partire, chiamandolo formofo.

Phyllida amo ante alias. Nam me discedere slevit, Et lorgum formose vale vale inquit Iola.

Triffe lanus flabulis. Par 'che Virgilio abbia detto triffe riguardando a Lanus, quafi sa vier, cioà triffee za si fecome altrove è da credere, che riguardasse dicendo triffef que lapini. Ora sono re le triffezze paragonate alla triffezza dello (segno d' Amarilli verso lui: Quella del lupo verso il beltiame, quella quella della piova verfo le biade, quella del vento verfo gli alberi. Ma quella de vento non è perspetua, perciocchò lo "overno, e quando ancora hanno frutti, e "I vento non è molto impetuofo, la fiua triflezza non è molta. Perchò Menalca ripondendo ha lafciato di rispondere a quella con dolezza contrappofta, divis la dolezza del befiame in due, cioè in quella delle madri gravide, e de c'avverti. Ma dove Damera dieva, che lo fictino era a lui ditriflezza, non negando, che ne porefie ricevere triflezza d'altronde, Menalca diece. Misi folus amorata y negando di potre e fore raddoctio per altra via. Il rimanente è dichiarato di fopra nelle opposizioni, e in quelle, che è flato detto prima.

## LUOGO DELL' EGLOGA SESTA DI VIRGILIO SPOSTO COME SI DEE,

NEIla selta Egloga di Virgilio intitolata Sileno si leggono questi versi. Quid loquar aut Scillam Nysi quan fanta fequeta est. Caudida fucintam larrantibus ingaina Mussiris Dulubbas vexasse reteta; & genzie in alto;

(Ab timida natas):) cauliba l'acres[[e marinis.]

Li quali verfi, perciocché Seilla di Nio fu trasformata in ucello, e non in fafos, o in moîtro marino, hanno turbata afasi la mente de gli fipolitoris el fono indotta i dire, che y l'igrilio per licenza Poetrica ha posta una Isloria per un' altra, cioè Seilla figliuola di Nioi in luogo di Seilla figliuola di Porinone facemmo menzione effere Carlo Sigone da Modena. Altri, parendo loro che quella licenza fossi peri lordo da pazzi, che da Poeti, hanno detto, che nel primo verso ha difetto d'un' altro. Aut., e che si dee ferivere cesì:

Quid loquer aux Scollam Niffs, aux quam fema fequata di Oric.

Accicché li poffa ancora intender di quella Scilla, che fufiglitolo di Forco.

Ma gli uni, e gli altri, che hanno date quelle foluzioni a quella difficultà,
fanno difficultà per la loro ignoranza, dove non è. Non dice Virgilio,
che Sileno narralle, come Scilla figlitola di Nifo foste trasformaza in mofro marino, e facefic que' danni a compgini d'Ultile; ma dice, che narrò
della Scilla di Nifo quel, ch' è vero, cicè che fu trasformaza in noccillo per
tradimmo toutaco al padre. Ma gell foggiugne di fina perfona per riprovare
la fala fina paria di lei; che foise fina trasformazi in moltro marino,
che non la aurora utorevole. Ora, che trasformazione
che non la aurora utorevole. Ora, che trasformazione
dice in Ciri parlando pure di quefa Voce bugiarda, la qual fimilimente
col riprova in qual luogo, come in queflo.

Impia prodigiis ut quondam exterrui amplis Scylla, novosque avium sublimis in aere catus Viderit, & tenui conscendens sidera penna Caruleis sua testa super volitaverit alis, Hanc pro purpureo panam scelerata capillo Proque patris solvens excisa funditus urbe . Complures illam, & magni, Meffala, Poeta ( Nam verum fateamur, amat Polyhymnia verum ) Longe alia perhibent mutatam membra figura Scotlaum montra in faxum conversa vocari : Illam effe arumnis quam sape legamus Ulish Candida succinctam latrantibus inquina monfiris Dulichias vexasse rates, & gurgite in alto Deprensos nautas canibus lacerasse marinis. Sed neque Maonia bac patienter credere charta, Nec malus istorum dubiis erroribus auctor.

Ne dee parcre altrui maraviglia, che Virgilio in quefto loogo di fau per fona ripruovi i opinione filia, e fuart dai vulgo; conciofae code che Pindaro altresì, fe ben mi ricorda, faccia fimile cofa nella prima Oda de gli Olimpici, partando di Pelope. L' uno, e l'altro de quali fia figuito dal Petrarca in riprovare di fia perfona l'opinione faifa di Didone, dicende nel trionfo della Cafità.

E veggio ad un lacciuol Gimone, e Dido, Ch' amor pio del suo sposo a morte spinse, Non quel d' Enea, com' è pubblico grido.

E ancora

Poi vidi fra le donne peregrine Quella, che per lo fuo diletto, e fido Spofo, non per Enca, volfe ire al fine. Taccia il vulgo ignorante, io dico Dido, Cui fludio d'Onestate à morte spinse, Non vano amor, com è pubblico grido.

Ma poiché fi fa menzione di Scilla figliuola di Forco trasformata in falle marino, non farà male, che fi dica, come o è mal puntato il verfo, dove fi fa menzione di lei nel Petrarca nel Trionfo 2. d' Amore, o vi manca il legame E. Leggefi adunque così male.

Vidi il pianto d'Ageria in vece d'osse, Scilla indurarsi in pietra aspra, & aspestra, Che del mar Ciciliano insamia sosse.

e deesi legger così :

Vidi il pianto d' Ageria, in vece d'osse Scilla indurarsi in pietra &c. Vili il pianto d' Ageria, e in vece d'osse

Ovvero

Seilla indurarsi in pietra &c. volendo

resultably Colors

# OPERE DEL CASTELVETRO

volendo il Petrarca dir quel, che disse Ovidio d' Eco:
Ossa serunt lapidis traxisse figuram.

OPPOSIZIONI FATTE ALLA SETTIMA EGLOGA DI VIRGILIO.

P Oichè quà addietro s' è dichiarato un luogo male inteso dell' Egloga P settima di Virgilio, non sarà se non bene dir certe altre cosetteintorno alla predetta Egloga non per aventura così considerate da ognuno. E prima vi si faranoa alcune opposizioni.

La prima oppolizione farà, che Melibeo è introdotto a far questa narrazione, che occupa tutta l' Egloga, non essendovi persona, che nel domandi, o l'ascolti, non avendo egli grado di prolago, o di persona passo-

nata, che possa ragionare solo, o altra apparente scusa di farlo.

La feconda opposizione è, che fa Virgilio Melibo trapassar da narrazione a rapprefentativa, il che quando Piatone ha voluto fare, è à fusito dicendo Ne sepias inquam, or inquit interposereur. E il finile ha fatto Cicerone forivendo, a mora che Cicerone no dovefe dire inquam, non ragionando egli nel ragionamento de Amicitia. Il che ancora su notato da Lorenzo Valla.

La terza opposizione sarà, che non è detto secondo il paese di Mantova: Forte sub arguta consederat ilice Daphnis;

non effendo elei ful Mantovano.

La quarta opposizione sarà pur per cagione del paese, che dice

Heic arguta sacra pendebit fistula pinu.

non nascendo pini sul Mantovano.

La quinta opposizione sarà per non dissimile cagione dalle due prossime soprascritte, che dice:

Stant & juniperi, & castanea hirsuta;

non nascendo castagni in sul Mantovano:

La sesta opposizione sarà pure dal costume del paese, che dice: Compulerantque greges Coridon, & Thirsis in unum,

Thyrs over, Corydon distentas latte capellas

perciocchè in ful Mantovano non si pasturano greggie di capre.

La settima opposizione sarà, che dice:

Ambo florenze atatibus, otrades ambo,
e induce paffori d'Arcadia abitare in ful Mantovano, che è cofa tanto
poco verifimile, e nuova. E non dice, come feno trasportati di così loctano pace in ful Mantovano, e come abbiano essendo giovanetti apprefa la
Lingua Latina, sicché potesono sproveduamente far versi.

L'ottava opposizione sarà, che dice: Et cantare pares, & respondere parati:

contradicendo a questo nel fine dell' Egloga, quando dice: Hec memini & victum frustra contendere Thersim. Come dunque erano pari?

La nona opposizione, sarà, che si sa menzione nel raccontar le condizioni de' pastori, che l'uno sosse pecorajo, e l'altro caprajo, cioè delle greggie

#### OPERE DEL CASTELVETRO

greggie delle pecore, e delle capre; e nondimeno ciò non serve punto al canto de pattori, anzi rivolgono il parlare ad altro bestiame.

Qum primum pafti repetent prafepia tauri Gc.

It: domum pasti, si quis pudor, ite juvenci.

La decima opposizione sarà, che dice:

Heie mili dam tenerat defenda a frigare mertot, non apparendo, che folle flegione fredda, anzi caldo, e grande, poichê Dafni, e Coridone, e Tirfi fi riducevano all'ombra d'un'elec con le greggie, & appare in que verii Mufosf fontes Or. & in quegli altri Arte ager Or. L'undecima opposizione fart che dice:

Huc ades, o M:libae : caper tibi falvus, & bædi,

non avendo nondimeno detto di fopra, che avelle smarrito se non il capro, o il becco. Vir gregis ipse caper decreaverat.

La duodecima opposizione sarà, che dice:

Et si quid cessare potes, requiesce sub umbra; Huc ipsi potum venient per prata juvenci, Heic viridis tenera pratexit arundine ripas

Mintius, eque facra resonant examina queren .
cioè dice tutte quelle ragioni, per le quali Melibeo non resto; e tace quella,
per la quale resto, cioè la tenzone de due pastori futura, che lo ritenne.

La terzadecima opposizione sarà, che dice:
Quid facerem? neque ego Alcippym, neque Phyllida babebam,

Depulsos a latte domi que claudevet aguos ; perciocchè non balava a dir quello, ma bifognava dire, che folicroandate al mercato, o altrove per alcuna faccenda donnefea.

La quartalecima opposizione sarà, che dice.

Et certamen erat Coridon cum Thirside magnum;

e nondimeno non pone l'origine di quella tenzone è e dee parere maraviglia perciocchè in cuure l'Egloghe, nelle quali Virgilio induce tenzoni di pattori cantanti, anzi femplicemente pattori cantanti, pone l'origine della tenzone, o del cantare, se non in quella tenzone, e nell'incantatoja: le quali tanzoni nondimeno fono le più famolo.

La quintadecima opposizione sarà, che dice Alternos Muse meninisse volebant.

ora dove crano le Muse, che comandassero, che si cantasse a questa guisa? E perchè volevano, che si cantasse più a questa guisa, che ad un' altra?

La Schladecima opposizione farà, che dice: Jost fi non possimus sonnes perciocchè questo modo di parlare non è a tempos poichè fe tutti potessono far versi, quali sa Codro, e le Muse permettessero ciò a tutti, non era cola da dessierare, facome comune: anzi doveva dire: Ma se nol possono, se non pochi, tre' quali non capifico to &c.

La settimadecima sarà, che dice: Ant si ultra placitum laudarit; perciocche non ha diviso bene dicendo: Coronate il Poeta, acciocche Codro abbiainvidia. Della quale invidia possono nascere due effetti: o che sarà tanta, che che ne (coppierà) o fe non farà anna, che l'uccida, cercherà per vie figeres di nuocere, persicochè per agrera, e per forza non è da tanto, che ardifica a nuocere. Adunque doves dire: Coronate il Poeta in figno di vittoria d'ellera, acciocherò Codro Koppi d'invidia, e fe non ficoppialife, aggiungre alla corona il buccaro, acciocchè con incanto non gli nuocia. La declina outava coporfizione firà, che diese:

Nunc te marmoreum pro tempore fecimus; at tu-

Si foetura gregem suppleverit, aureus estos perciocche non si conviene a Priapo Dio de gli orti statua di marmo, o

d' oro, ma di legno, come appare per le scritture de gl'antichi.

La decima nona opposizione sarà, che dice: Nos te maranorem pro tempere secimus. La rendita d'un' orto non comporta, che si saccia una statua di marmo al Dio Priapo; e meno la secondità della greggia, che gli si faccia una statua d' oro.

La ventelina oppolizione farà, che dice: «Au aumera» Ilyau, perchè y ha difetto di pecore, le quali di leggieri non fi possono intendere; perciocchè la comperazione è fondata fopra le cose osfendenti, e refiltenti, come il fioco, e il freddo, il fiume, e le ripe; ma il lupo non truova refifenza nelle pecore.

La ventesima prima opposizione farà, che dice :

Strata jacent palfim fua quaque sub arbore poma.

Omnia nune rident.

perciocche non pare, che fi fia dimostrato bene il riso di tutte le cose, se da gli alberi sono cadutti i frutti. Ma gli alberi si dicono ridere, quando

hanno i loro frutti.

La ventelima loconda opposizione, sarà che dice

Saoius at si me Lucida formole revulas.

Fraxima in Silviu celtr this pinns in bortis! perciocchi l'avverfario non avverfatir, no forppodit profilmamente versi di Filli ad alberi amati da Dei. Il che doveva ancora far Tiris, non d'un albero, o di Licida vegnente a lui; al altri alberi situati i orto, o altrove i ma doveva fare, de gi Dei silvati appresso da altria alberi silvati o prendere più bellezza, o dignità, se voleva dires che Licida vegnente a lui prendesse messicoranza.

E nota, che quindi nafce la ventefima terza oppofizione, che vuole, che la persona amata riceva maggioranza dall'amante, concio sia cosa che l'amante voglia sempre efere minore dell'amante.

La ventesima quarta opposizione sarà, che dice:

Het memini, & villum frultra & t.

perciocchè non pone, come il pultor Coridone restasse di cantare, non
essendici comandato da Giudice, che non procedesse più avanti, o impedito da altro.

La ventesima quinta opposizione sarà, che dice: Et vistiam frustra contendere Thyrsim; non dicendo le cagioni, perchè sosse da riputar vinto. P Rima adunque fi domanda, per qual cagione nell' Egloga quinta Virgilio faccia menzione della terza Egloga, e della feconda, e della quinta in questi versi:

Hac to not fragili donavimus ante cicuta; Hac not formofum Corydon ardebat Alexim,

Hac cedem desait esiyon pecus an Melibei.

tralaciando la prima, e la quarra. Ora è da rifigondere, che fono da confiderare attentamente due voci potte nel primo de fopraferitti verfi, cioò
ciente fragili perciocche la voce cienta prefupone, che la materia, simofirata per quella, fia di fuono, e di cantoi del qual fuono, e canto not e
compolta la prima Egloga, contenendovifi foltamente ragionamenti puri,
e famigliari de patteri. E la voce fregiti prefupone, che la materia di
raccio della fia unile, e pattoriate, dalla qual materia unite e pattoraccio della fia unile, e pattoriate, dalla qual materia unite e pattoraccio della fia contie, e pattoriate, dalla qual materia unite e pattoraccio della contiena della proposita della fia parte non fia fia mensione del della prima, nel della quarta Egloga, nelle come dall
altra parte non fenza ragione fi ripofero fotto cuara fregiti la fecconda il
altra parte non fenza ragione fi ripofero fotto cuara fregiti la fecconda il

Si domanda ancora, perchè Virgilio nel fine de libri dell'agricoltura dice:

Carmina qua lusi pastorum, audaxque suventa,

Tritir tu parala receisora fui requine fagi.

Ora non farchbe per avventura male rifipondere, che ha con queste parole distinte le sue Egioghe in due parti s cioè in quelle, che contengono cano, e suono di passiori, e ne dissono di passione co fusuo di passione che contengono cono, e cano di parti si fotto quelle parole Comina qui sus fupolarona e quelle, che contengono fusiono, e cano di parole fotto quelle parole Comina qui sus fupolarona e quelle, che contengono ragionamenti di cosè maggiori, che di passioni fotto quelle parole Audarage levenura Tirure tu parala receisoma si to tempora fagi. Parole Comina maggiore, che si convenga a "pastori s che di ciò si susti, dandone Iacolo pa alla gioventi, che fa altrui ardito, e induce a far così, che non illa bene, conciolaco si che non fi poresse di mantina passiona passiona con la prima di passiona con la consenio di passiona con con la consenio di passiona con consenio di passiona con controle passiona di protesti denominare audare pre i servivere materia passiona che non no fi poresse demonitare audare pre i servivere materia passiona che con si porteste denominare audare pre i servivere materia passiona, che cen as la trattare in cia più grave.

Si domanda oltre a ciò, perchè Virgilio dicesse nell'Egloga prima
Sylvestrem tenni Musam meditaris avena,

trattandofi in quella Egioga d'Augusto, e di materia Reale. E nella sesta Apresem tenni meditabar arundine Musam,

trat-

trattandosi in quella Egloga canto di Sileno contenente eose naturali, e istorie lontane dalla notizia passorale. E perchè nel Libro primo dell' Eneida

Ille ego qui quondam gracili modulatus avena

Carmen , & egreffus filvis &c. non essendo vero, che nell'Egloghe sue sieno versi composti con istile fottile, ma alto molti di quelli, secondo che la materia Reale richiede. Ora è da dire, che nella prima, e nella festa Egloga quantunque le materie prineipali sieno o Reali, o Naturali, o Cittadinesche, nondimeno perchè hanno mescolate le persone de' pastori, per cagione de' quali sono introdotte, per ragione del mescolamento si dicono esfere di stile pastorale; e che nel principio dell' Eneida tutti i versi dell' Egloghe si domandano stile umile, perchè per lo più è tale. E in tutti questi luoghi si sforzò Virgilio di dare ad intendere al Lettore, che fosse tale, volendo mostrare, che fosse da basso montato per gradi ad alto, fecondo che pareva che richiedesse l'età sua montante, e le materie. Ma è da por mente, che Virgilio nel principio dell' Eneida riguardò a trè cofe, alle quali ancora riguardò nel titolo della fua sepoltura, quando disse: cecini pascua, rura, duces; perciocche disse Sylvas, Arva; & Arma borrentia Martis. Il quale riguardo nondimeno non è uguale, conciosia cosa che cantasse i pastori, o le selve, se non in quanto cantò i ragionamenti oziofi de' paftori per paffare il tempo, mentre pasturavano le bestie. Ma non cantò già i ragionamenti oziosi de gli aratori de campi, o de potatori delle viti. Anzi fotto il canto de campi comprende gl' infignamenti, e la cura, che fi dee tenere in coltivare i campi, e in fargli fruttificare; e non folamente i campi, ma le bestie ancora, e come si deono pasturare, e che appartiene all'agricoltura. E quando ragiona di Capitani, o dell' arme di Marte, non ne ragiona miga, o canta, come aveva fatto de' paschi, o delle selve, nè come avea fatto de' campi e dell' altre parti dell' agricoltura perciocchè non infegna come si debbano trattar le armi, e quale uficio sia quello de' Capitani per vincere le guerre, ma narra una particolare azione d'Enea, di cui una parte fi confuma in guerra. Ultimamente è da notare, che Virgilio induce pastori a cantare con proposte, e risposte con pari numeri di versi nella terza Egloga, dove due versi proposti hanno altri due per risposta, e nella quinta, dove XXV. versi proposti hanno altri XXV. per risposta, e nella settima dove quattro versi proposti hanno altri quattro per risposta, e nella nona, dove tre versi proposti hanno tre altri per risposta, e quattro proposti hanno altri quattro per risposta. Ma nondimeno nell'ottava versi XLV. proposti hanno XLVI. per risposta: il che non so, se sia stato consiglio, o errore di numerare. Ma s'è stato configlio, non riconosco la cagione del configlio.

V 2

# OPPOSIZIONE FATTA A VIRGILIO NEL LIB. 6. DELL' ENEIDA.

E Da notare per quel, che dice Virgilio nel sesto libro dell'Eneida Corpora viva nesas Sirgia vestare carina, Nec verò Alcidem, nec sum latatus euntem

Licepiffe lates, nec Thofes, Puithoumque.

che Eullachio ed lib. K.-We. 1666, 44, 44 lin. 2de, cliec che per ficurtà di ragione è detto quello. Perciocchè ancora che alcuni feno andati allo Inferno, ome Eroch, Fefo, e Peritiono, niuno nondimenno vi andò con nava nera, conclofa cofa che il paffeggier Caronec, e la navicella fus ficno così fivo-dismente trovate da que', che dopo Omero inon fatti Perchè il Poeta fignifica ciò come cofa molto ftrana. Virgilio adunque ha figuitati que fo fono flatt dopo Omero: na quanto bene in fare, che Ereche J refeo, Piritoo, & Enes vaziano allo 'nferno in fulla navicella di Caronec, i quali fuppno avanti Omero, veggiefdo egil.

D Ante nel cap. 1. dello 'nferno induce Virgilio a parlar di se stesso in questa guisa.

Nacqui sub Julio, ancorchè sosse tardi, E vissi a Roma sotto il buono Augusto Al tempo de eli Dei salli, e buziardi.

> Vero è, ch' altra fiata quaggiù fui Congiurato da quella Eriton cruda, Che richiamava l'ombre a' corpi fui.

Di poco era di me la carne nuda,

Ch' ella mi se entrar dentro a quel muro, Per trarne un spirto del cerchio di Giuda.

Poiché Ericto, della quale fa menzione nel predetto Capitolo, fiu al tempo della battaglia, che fut rac Cetrae, e Pempeo in Farfiglia, e congiurando, rivocò uno spirito al corpo suo per dar risposta al figliuolo di Pompeo, che voleva faper il avvenimento della guerra, siccome racconta Lucano. Il che fu prima che Cetaviano fosse imperanere, non che morto Virgilio.

# DEL PRIMO CANTO DEL TURGATORIO

Per correr miglior' acqua Cre. Si domanda, fe la materia, che s'ha da trattare in quefla Cantica fia più agevole da mettere in verfo, che quefla la prima Cantica. Efi rifondos, che per la parole di Dante medelimo, il quale chiavua que fla migliore acqua, e quella mare sì crudele, è più agevole. Ma come è, che nel paffare il mare crudele, prefupponga Dante di non aver' ulate vele, e le vogila ulare incorrera acqua migliore? Apprelio perchè chiama in ajuto le Mufe in materia agevole a trattarfi contra l'ine fignamento commune, che non il de ritocare a loro, si fion ni necessità

per chiamarle in ajuto a coaporre veri? Rifponti, che Dante non ha prefuppolto di non avere ufate vele nel pallar il marcrudele, con tutto che dica quì, che alzi le vele per correre miglior acque, che non è altro che dire, che è giutto a materia da trattare più piacevole. Nè chiama le Mafe perchè la materia il mariti per la fuu difficultà, ma perchè egli tha confinante le forze fie, e l'avore prediatogli dalle Mufe, nolla materia paffata, in guifa che tutto che la materia fia affai agevole, non è perciò per la flanchezza atto a trattarla fataza; l'aiuto forsa.

Ancors fi domanăs, perché quelts materia fia più agevole da trature, che la puffata. Di vero altro non fi poi rifinodere, fe non che quelle rat di muggiori pene, cicè Infernalli, e quelta di minori, cicè purgative. Ma l'agevolezza del trattar la materia, c del comprendefi in veri non ficon-fisiera per le cofe, che offindono più, o meno, ma per le cofe, che fono più, o meno instea a gli uomini comuni, o più comprendevoli, o meno da loro. Là onde l'Arti, c le Scienze fono più difficili da feriverfi, percicochè più fii foofano dall' intelletto popolare, che non fanno le l'Itorie, e le Favole. Perchè non è detto, fe non meno che propriamente, che la materia della perfonte Canticia famigliore, che la paffata, quanto è allo ferivere, non cliendo l'una più vicina, o più lontana dalla conofernaza pepolarefica. Anzi queftà è peggiore, perciocchè in effà fi rattano queltioni più fortili.

Ma qui la morta Poessa & c. Non è da dir morta, perchè abbia rispetto al suo tempo, nel quale non viveva la Poessa; ma ha rispetto alla fanchezza presa in comporre XXXIV. Canti dell' Inserno, dove ha consumati gli

spiriti spiratigli dalle Muse. Il che significa per la morta Poesia.

Lo culpo tal, che desperar perdono. Tale, dice, fai il canto delle Muse, quando tenzonarono con le Piche figlivole di P...., e di tanto avanzò quello delle Piche, e che Piche non giudicar trovare perdono del loro ardire d'aver voluto tenzonare di canto con le Muse. Se non vi fosse finat molta differenza, quantunque fossero flate superate, potevano sperare, che la gente avesse perdonato loro questo fallo, poichè avevano, onde porsi a tenzone. Ma è da por mente, che Ovidio nelle Metamorf, nel sine del V. Lib. dice il contario i perciocchè este non riconobbero i letno delle Muse per migliore del loro, anzi risburato la fentenza delle Ninse, edifisero vilianta alle Muse. Perchè l'Esperate le Muse le convertirono in gazze.

Fuorch alla prima gente. Intende de primi parenti Adam, & Eva, che furono posti nel Paradiso terrestre, che è nell'altro Emisperio. E così-

Dante non riceve gli Antipodi .

Lunga la burbs & Dal lih. 1. di Lucano
llle nec horrificam fancho dimovie ab ore
Cefaviem, duraque admilir gaudia vulen.
Ur primum tolli feralis Piderat arma,
Intonfos rejdam in frontan defendere canos
Pallus erat, moflampus genis increfecre burbem:

Chi Jere voi d'e. Prima fi domanda, come Catone fapelle, chi Dante, e Virgilio veniliono d'Inferno Perchèn on fi poceva più tofto immaginare, che venifiero dal Mondo, menati quivi dall' Angelo di verfo il Tevere? Poi fi domanta, potche le quattro fielle renlevano il lurgo luminolo, perchè Catone non s'avvide ad alcuna cofa, o atro, che Dante folie vivo, e non lo reputaffe morto? Ancora fi domanda, se Virgilio è dannato, o nò. Mas è dannato, perchè il niega egli diccula: E Minos me uno Reg, quafichè la legge, di che pari Catone effere flara fatra, quant'egli fi parti del lungo, dove è Marzia, noncoftringacoù Virgilio, come Marzia, e filialtri. Apperefio fi domanda, qual balla abbia cone nel Pugazorio, poichè fi vede, che gli fipiriti, che vengono a purgarfi, non vi vanno dinanzi i ma gli ula autori à o imperiro, o cafiniazione verfo, o forpa loro.

Che contra I cieco fiume. Per lo quale erano, ufeito dell'Inferno, andando contra al corfo fuo. Quelto fiume non ha nome, e feendendo al centro non opera nulla, fe non che ferve all' ufeita della porta dell' Inferno.

Di là dal mal finme. Intende Acheronte.

Di quella legge & C. Morto Crifto, e rifuscitato, surono tratti i Padri del Limbo, e Catone, è constituto il Purgatorio, & ordinato, che non s'avesse più affezione a que', che erano sospesi nel Limbo, siccome a' dannati se perciò Catone non cura più Marzia.

Penite alle mie grotte. Presuppone, che Catone avesse quivi stanza.
D'un Giunto schietto. Significa la simplicità, perchè il giunco non ha nodo,
e i nodi significano la frode, come s' è veduto nella cintura, o corda annodata, che gettò Virgilio nel Burraro di Gerione.

Cost fpart. Cioè si ritrasse nella sua stanza subitamente.

Devie la rugiada pugua col Sole. Ancora non era ulcito il Sole fuori dell'orizonte, come dunque poteva la rugiada pugnare col Sole/A Papreffo fe la rugiada pugnava col Sole, come poteva effere in parte, ove adorezza /! Ultimamente fe il luogo era piano, e fenza pianee, non poteva la rugiadaessire in parte, ove adorezza. Alle qualti tre queltioni si può rispondore cost: Che Dante, e Virgilio trano giunti in luogo dove era l'età folta, e confervante la rugiada, ancora quando il Sole è ulcito nell'Emisferio, e dove adorezza per l'ombra delle piante.

# DEL CANTO SECONDO DEL PURGATORIO.

G 1 U era il Sale &c. Cloè si faceva giorno nell' Emisperio de gli Antipodis e quindi si coglie 5 ch' egli aveva opinione 5 che Gerusalemme fosse situata nel mezzo diritto del Mondo nostro abitato.

Es esco qual su. A me pare, che Su abbia rispetto a Giù, cioè all' Emisperio de gli Antipodi. Ma sarebbe meglio leggere Surpreso dal massino, come hanno alcuni testi.

OPERE DEL CASTELVETRO

160 Giù nel ponente. Perciocchè se si trova se verso Oriente per la venuta del Sole anon avrebbe tanto roffore.

Si ancor lo vergia. Defidera d'andar morto nel Purgatorio per effere ficuro della vita eterna. Allunque così qui lo veggia, poiche farò morto.

Per domandare il Duca mio, Indarno avrebbe Dante domandato Virgilio, che cofa fo fero i Bianchi, poichè nol fapeva, ficcome dimottra chiaramente. Lo mio miestro autor non fece motto,

Mentre che i primi Bianchi aperfer l'ali,

Allorch? ben conobbe il galcotto

Gridò &c.

Tal che parea beato per iscritto. Modo proverbiale. Parea che l' Angelo folle beato in guifa, che non potelle perdere la beatitudine, ne quella gli pote:le effere ritolta, poichè glien'era stato fatto stromento da Dio.

Si fur di me accorti per la spirare. Vedi, se è cosa verifimile, che essendo l'aer temperato, e non freddo, e levato il Sole, che altri vegga il fiato di persona, il quale non si suole vedere, se non d'inverno, quando l'aere è grosso.

Di maravirlia eredo mi dipirfe. Io non veggo, perchè Dante si dovesse dipingere di maraviglia, perchènon potesse abbracciare l'anima d'un morto. Rifpondi: In Inferno aveva veduto, e provato il contrario, prendendo i capelli di Bocca Abbati, & essendo stato posto nel pozzo da Anteo, e portato in groppa di Gerione, e da Nesso Centauro, in guifa che si doveva poter maravigliare di ciò, come di cofa nuova. Ma è contrario quello, e quello, che si dice 14.6.2.

--- e ponevam le piante

Sopra for vanish, the par persona.

e nel Purgatorio stesso 95. 6. 24. Parlando di Sordello, e di Virgilio dira: E l'un l'altre abbraccitus. E perchè altri potrebbe dire, che questo puè aver luogo tra anime d'abbracciarfi, vedi che parimente non ha luogo tra anime 133. a 24. cioè tra Virgilio, e Stazio.

Ma tu, che vai, non esfendo ancor morto. Quali dica: Refterai, poiche farai purgato, nel Purgatorio? o paíserai in Paradifo? A che risponde Dante, che fa questo viaggio d'andare in Purgatorio, e in Paradiso, non per reftarvi, ma per tornarvi un' altra volta, compiuta la vita; e vuole che questa andata gli sia una Preparazione alla seconda andata. Ora quelle parole La dove is fone, non fr deono intendere del luogo, dove fi truova al presente, che non istarebbono bene, ma farebbono Oul dove sono io. Ma intende del Paradifo, dove è con l'animo, e col penfiero; e riguardò a quel di Paolo: Sia la vostra conversazione in Cielo.

Ma a te com' era tanta terra tolta? E' da leggere Tanto ha. E torre terra ad alcuno s' è victargli d'andare in porto, così come si dice prender terra per andare a riva, & a porto.

Veramente da tre mest &c. Qui si dicono due cose notabili, e forse tre: La prima, chel'anime de' morti non vanno in Purgatorio, fubito che fono separate dal corpo. La seconda, che il Giubilco non opera altro, che il potere andare al Purgatorio, ma non liberarle dalle pene del Purgatorio. La terza, che le anime per se senza ajuto de' vivi non possono godere del privilegio del Giubileo d'andare al Purgatorio. Le quali tre cose non credo, che la Chiefa Cattolica concedesse.

Con tutta pace. Dell'Angelo, e fenza che egli vi facesse difficultà niuna : A spegliarvi lo scoglio. Quelto esempio solo può scusare il Caro d'aver detto: Venite all' ombra de gran gigli d'oro. Perciocche lo scoglio si rimuove, fi spezza, fi rompe, si sora &c., ma non si spoglia. Ne perchè alcun Poeta dicesse, che Leuba su-vestita di fasti, ha cosa comune con questa traslazione; perciocche il vestire è traslativo, e i fatti propri. Ma qui lo fcoglio è traslativo, e lo spogliarsi similmente. Quanto disse meglio il Pe-

trarca, parlando della mano: E contra gli occhi miei s'è fatta scoglio.

Rispondi, che scoglio è la pena della superbia; e perchè è la prima, si pone per tutte le pene.

Correte al monte. Queste anime non fanno la via d'andare al Purgatorio. e non è chi loro la insegni; e nondimeno Catone le sgrida come pigre. Ne fo, come sia ben fatto, che Virgilio, e Dante megassero di sapere la via, avendo loro detto Catone:

Lo Sol vi mostrerà; che surge omai. e almeno dovevano loro dire quello, che loro era stato detto.

# DEL CANTO TERZO.

D troregeste color per la campagna. Cioè che niuno andò dove andò l'al-tro, e chi corse in quà, e chi in là. Il che appare per quel, che seguita, che egli corfe dietro a Virgilio, nè si separò da lui. E come farei io fenza lui cerfo. Se gli altri per panra correvano, e Virgillo medefimo, perche farebbe stato più forte d'animo Dante a non

correre? Chi m' avria tratto su per la montagna? Virgilio; perciocchè cessaro il corfo, e la paura farebbe ritornato a Virgilio, il quale era in luogo,

che non si perdeva di vista.

Che prima riftretta. Per la paura, e non attendeva a cosa altra, che a fuggire. E perciò non vedeva quello, che aveva davanti, con gli occhi. Ma ce lata la paura, l'anima lasciò, che la potenza visiva facesse per gli occhi fun uficio, e vide l'ombra; edi forto farà menzione di quelta occupazione dell' anima .

so mi volse da lato. Conveniva, che Dante sosse o davanti, o almeno

#### OPERE DEL CASTELVETRO

al pari a Virgilio, poichè guardando innanzi nol vedevas e così Virgilio non era fua feortas nè ben fi verifica quel che dice :

Io mi rifrinfi alla fida compagna.

Simili corpi. Intende l'anine. Alcuni Scrittori Ecclefiastici le hanno similimente nominate corpi, come Tertulliano.

La virtà, Divina,

td:

State ensenti d'e. Sonoforta gli uomini dal voler innendere i forcreti di Dio, iccome imposfibili, e non comprendevola, e petzialmente per due ragini. L'una delle quali è, che fe fosfono comprendevoli, indarno farebe nato Cristo i l'atra è coloro, che gli hanno voluti fapere, fola per ciò fono damari, è hanno il defideri odi fapere fonza feranza di pervanire all' effetto. Or adunque come è, che gli uomini, pottoche intendefero i Secreti di Dio, non avrebbono bilogno di Cristo? Dante faguendo i Filos fina opinione, che la bestitudine consista in congiugnere lo netletto posfibile con l'agente, e conofere le cosé divine. Il che reputa impossibile perché ci è un' atra vai di pervenire alla bestitudine, ciog Cristo.

Una gente d'anime. Gente per moltitudine.

Io dico dopo nostri mille passi. Poiche avemmo satti mille passi ancora, restava tanto spazio, quanto è un trarre di mano o pietra, o asta.

Quando fi strinsero tusti. Non veggo ragione, perchà dovessono queste anime restare, non avendo ancora conosciuto, che Dante sosse vivo. La testa di quella mandria. Cioè coloro, che erano avanti, & crano più

anime per quello che feguita Come color dinanzi .

Tornate diffe entrate immanti. Quelle anime diffono, che tornafsono indietto, e che andafsero innanzi a loro, fe non volevano andando con loro perdere tempo, o andafsono innanzi, cioè lungo il monte, tanto che trovassono la falita,

Co dossi delle mani. Quando chiamiamo a noi persona, facciamo a lui segno con la pascia della mano; ma quando vogliamo che si scosti da noi,

col dosso.

Pou mente, se di là mi vedeste unque. Questa domanda è sciocca, percioce chè Manfredi su uccióo l' anno, che nacque Dante. Adunque come in vista poteva mostrar tanta età, che lo poresse aver veduto? Non è adunque simile al vero, che Manfredi fosse così sciocco, che saccise simile domanda.

Dico con l' ale fuelle, e con le pinme

Del gran desio diretro a quel condotto.
Condotto si congiugne con Com voli detto avanti.

Piu ffrette. Cioè più brievi.

Dentre raccolte, Intra fe ftefen.

Che 'l mezzo cerchio. Che divide il Mondo per mezzo Riman era il Sole, e 'l verno.

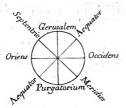

Quando gli Ebrei vedevan lui. Dice questo, perchè al presente non sono più in Gerusalemme, ma dispersi.

# DEL CANTO DECIMO QUINTO.

Stechè tacer mi fer le luci væghe. Efsendo venuto nel terzo giro, dove

Si purgava l'Accidia, lafciò di dire quello, che voleva dire per guardar la novità del luogo, efsendo sviata la mente da gli occhi vaghi
di veder cose nuove.

A guifa di fanciul che scherza. Sempre il fanciullo è in continuo movimento, e così è il Sole. Figli è vero, che più si conviene il movimento del Sole in sul principio del di al movimento del fanciullo. E godi 111, che vinci. Vinci, cioè passi dentro a questo girone. Est con-

gratulatio propter duo peccata purgata .

Se ne riprende, perobè men sen pianga. Altri non dec maravigliarsi, se egli riprende noi, perchè men se ne piagna, che non conviene, cioè perchè non abbiamo quel dolore, che si conviene. Ovvero non è maraviglia, se riprende noi, acciocché abbiamo poi a piangeremeno, non curando le cosé del mondo con tanta affezione.

DEL

# DEL CANTO VENTESIMO QUARTO:

N E' il dir l'andar, nè l'andar lui più lento Facza. Il dire fuole impedir l'andare, e l'andar forte sa rallentare al luago andare il dire, stancandosi altri:

Per l'altrui cagione &c. Per rispetto di Virgilio.

Qui non si veta nomar &c. Cioè è dovere, che si nomini, poichè la faccia non lascla conoscere.

A voto. Perchè non aveva cibo da mangiare, non piena la bocca, o a voto per defiderio.

E gual più a gradire altre fl mette. Colui, che fidà a commendare inoftri filii oltre i voltri, non vode più, ciole non ha lode maggiore da filie a filie, in guifa che non s'intende di filie. Ovvero coluis, che è fornio di più acuta vilia di giudicio, non vede più, cioè maggiore fisieronza tra filie, e filie di quefta, che è tra lo filie noftro, e voftro. Ovvero coluis, che fi mette ad aggradire, cioè a commendare più oltre alcun Poema, non vede più, cioè non ha lode maggiore di filie a filie di quefta che ha detua Dante, che fa compo fio ieconò l'affizione, di che parla Artilotele nella Poetica, e Cicrone nel Libro de Oratore. Ma perché nel primo verfo fi legge: E qual più a guardare oltre fi mette: gli Spofitroi dicono, come il Landino, che colui, che apiù perfetto giudicio, non può giudicare tutto lo piazio, che è tra l'uno filie, e l'altro. Il che non dicono le parofe,

P Ralogus. Io domando, qual persona è questo Prolago, a cui appartenga la difesa dell' Autore, o'l predire l'argomento. Quanto alla difesa, ... converrebbe che fosse o Avvocato, o l' Autore stesso: Quanto all' Argomento, converrebbe che foffe l'Autore, oun Dio divino. Adunque molto meglio fecero i Greci, che non ufaro fimili Prolaghi, e men male fece Plauto, che introdusse Dio a prologare,

Parts. Non veggo, con qual ragione questo Prolago nomini Terenzio Porte, o forgiunga quas fecillet fabulas, non ellendo Poeta, ma puro traslatore; nè avendo fatta favola niuna, come si consessa ne Prolaghi

Id fibi negotii credidit folum dari Populo &c. Non aveva Terenzio giusta cagione di credere, che non dovelle avere a fare altro in iferivendo, o in interpretando le favole altrui, che piacere al popolo. Perciocche doveya fapere, o fapeva, che prima fi mostravano le Favole, o le Commedie a gli Edili, che le comperavano; i quali se non se n'intendevano, le mostravano a' Poeti, o ad altri, che le approvassero; perciocthè non volevano comperar gatte in facco, come si dice.

Nam in prologis seribundis operam abutitur . A far, che le Commedie piacciano al popolo, perchè non appartiene a ciò il rimovere l'oppofitioni, che follero state sparte da alcuno nel popolo? Adunque non perde l' opera il Prolago in difendere l' Autore. Ma non fon ben certo, che non la perda in raccontare l'argomento, perciocchè dec l'Autore in guifa comporre la Commelia, che per se senza ajuto forestiero s'intenda.

Menander fecit Andriam, & Perintbiam. Oppone I' avversario a Terenzio, che propone di traslatare l'Andria di Menandro, e che di quella ha lasciate molte cose, in luogo delle quali ha risposte cose della Perintia. A ciò risponde Terenzio, che l'Andria, e la Perintia sono d' un' argomento fimile, e che quelto lasciare, e riporre ha fatto ad esempio di Nevio, di Plauto, e d'Ennio, non dicendo perciò, in quali Commedie abbiano fatto fimili cofe, nè provando che abbiano fatto bene, nè che l'abbiano fatto in Commedie, che avevano fimile argomento.

Sed tamen diffimili oratione funt falla, ac fiylo. Altra differenza doveva esfere tra l'Andria, e la Perintia di Menandro, che di parole; ma vi doveva esfere di fentenza. Altramente lo Interprete Terenzio non avrebbe alterata l' Andria per prender le cose della Perintia i sicchè è

da sporre orazione, cioè Sentenze comprese sotto parole.

Faciunt na intelligendo. Na fi dee fporre per Nimis: altrimenti pon fara fenfo ragionevole.

Quorum amulari exoptat negligentiam. Se Nevio, Planto, & Ennio nel mefcomescolamento di più Favole ne secero una migliore di quella, che si prendevano a traslatare, non erano da biasimare; ma se la piggioravano, non erano da lodare, nè da seguitare. E di ciò non sa motto il disensore Terenziano.

Mate falls ne nafant fau. Questa minaccia è di nitin valore, che perche li scoprifiero i falli dell'a avveriario, non si frusfrebbono perciò i falia di Terenzio, ma a loro soli non farebbe se non di giovamento che riconoscellero i falli stoi. E mal si Terenzio a non fargli palesi, perchè si recherebbono bene ad ingiuria, se si pubblicalero ad altri.

Spectanda an exigenda. Questo, come ho detto, non perseneva al popole, ma al Magistrato, che le comperava.

#### At. 1. Sc. 1.

70 s ilbac. Quella narrazione non contiene nècofe vere, inè verifimiti, Perciocchè non narra Simone cos di Pinilo fuo figliuolo che Sofia non la fapelle, come de fuoi collumi, e dell'amore di Cliteria, e delle norse partuite con Cremete, e poi firditurnar. Perciochè fe le fapeva Panfilo, e Davo, perchè non le fapeva egli, che era tanto caro a Siganofo'. Sodamente poetva ignorara, fe fi folfe di nuovo convenuto con Cremete, polchè Panfilo, e Davo fignoravaciò; e ciè baflava dire. Benché farobbe flaor meglio a non utire anorq neflo, che a dirito a Sofia, conclofacofa che, poich' egli credva le sozze effere vere, avrebbe follicitato con più flutio, e fittele parer anora più vere. Salvo fe Simone non avefie voluto rifparmiare la fpefa, dicendi. Morta di cuocere, o d'uccidere capponi, e vitello, e non gli uccidere, perciocchè non fi deono far le nozze, e non farebbe pol chi mangiafe. Della qual cofa non fa motto alcuno. Là doné ti fine di tutto questo regionamento è vano, il quale non fi poteva fare, se non oun usa perfosa forefilera, e non dometica.

Paucht se volo. Meglio non paucis, essendo la narrazione così lunga si ficcome avvelobe fatto meglio di fotto, là dove dice: Quin tu uno verbo dic, quid est, quod me velis. S. Ita saziam; a dire: Itanon faciam, quia

feri non poteft .

Hoe primam in re hae predies tibi: Doveva congiungere il proemio di Simone, tratto da' benefici fatti a Sofia, con quefta narrazione, e nol lafciare [pezzato.

Namque hec tempore obsequium amicos &c. Questa sentenza non si conviene in cola tanto leggiera, nè nella parce del secondare, ma dell'avversare, e contrariare.

Ne quid Andria apportet mali. Quafiche i Servitori non conoscano i vicini, e quello, che pubblicamente fanno, e se muojono.

Primum

- Tum uno ore omnes. Se i lontani fapevano quelle cose, quanto maggiormente le dovevano fapere que' di casa.
- Hine ille lacyma. Pro Haraz.

  Pro Petrat.

  Si propter amorem nater modie datere. Qual che Simone non lia certificato prima se Panfilo voglia, o non voglia prendere altra moglie, che Glicerai, quando Cremce gli ha offersta la figliuola i o ogli sia veriimile, che sia Haso Simone a quell' ora a dirglia o che eggi nol fapelle, come apparirà Doco appresso.
- Curebo, camus nunc intra. Non convicine al Servitore Eamus intro. Ne fo, perchè voglia Solia, che il Signore vada in cafa, e spezialmente non v'andando poi.

#### At. 1. Sc. 2.

- NON dubium eft, quin. Altro ragionamento farebbe convenute a Simone in quelto luogo, cioè: chi egli avesse detto per mostrar, che le nozze sossero vere, che voleva dire a Davo, che non le turbasse.
- M todeir: Se Simone voleffe dare altra moglie, che la figliuda di Cremere a Panfio, furfe portebbe dir ciò Davo. Ma volnodogli dare
  quella medefima, o fingendo, dovera Davo dire, che perciò Simone
  quando furnon fraffornate le norze, non ne fece rumore, perciocchà
  egli aveva negato, che il figliuolo non amava, e sperava di conducere
  al fine l'opera.
- Id populus curat sculicet. Virgilin: Scilicet is Superia labor eff.
- Hiscine agis, an most 1 to Intendo: Tu di, Davo, che il popolo non cura l'amor di mito figliuolo. Ma tu lo curi, o nò? Egli risponde: mai st. Hac quid si. Questo è forte punto al parer mito. Par che dica: Dia voglia, che questo pregare sia qualche cosà, cicè che esse Davo aè perció sirà, che il sigliuolo ritorni in buon senno.

#### At. 1. Sc. 3. ...

- Enimum Bete. Non fa mai cofa più vana. Simone fignore vuol far le noate appartuni na diete al farvitore Davo, cha vada in cafa a fazzar, o a fare altro, e lo lacita in full' ufcio con le mani spanolate.

  Ora io non posso lodare qualto ragionamenso coi lumpe io un J.Dono di folo & è peccaso comune in tutti i Tragici ne. Comici, e spezialmente quando è consinuato.
- i Quantum intellers mode. Moltra Davod' avere intelo pure ora da Simone della certezza delle nozze; e pure nella Seena pallata profitmamente, prima che avelle parlato al fignore, moltrava ancora d'averne certezza.

OPERE DEL CASTELVETRO

Providentin. Prohibestur vuole dire. Anzi Providentur vuol dire si schifano, secome prohibere malum per ischifario.

Me. Io non veggo, perchè dica Davo, che debba estere tanto suo danno,

se non turba queste nozze.

Paublium ne afyicon. Antora non è ltato domandato da Panfilo, ne fa, -fe fi voglia i fiuo ajato. Ma quelo non è quello, che doveva dire della difficultà dell' ajuto. Perciocchè i rimedji ufati altra volta non erano più valevoli. Perciocchè quando Cremte gli volle dar la figliuola, e Davo gli fice intendere dell' amore di Gliceria, fe ne rimafe; e ciò tono nofante ficonduce a darglice. A dauque qual rimedio fi pronderè più

Sed M sis ab ea egreditur. Queste parole non servono a nulla. Ma doveva dire la ragione, perchè non si voleva sermar più per l'uscita di Miss.

#### Atto I. Sc. 4.

Moortunitatem spectate aniculæ. Quì si volge il parlare a' veditori, il quale è samigliar discreto di Plauro.
Ses quidam Tamphium examinetum videos Non è passato tanto tempo

tra la partita di Simone, e le parole di Davo, che possa Simone esseratato in piazza, & aver parlato a Panfilo, & egli essere giunto a casa.

# At. 1. Sc. 5.

H Occine of humanum faflum. Non par verifimile, che Panfilo, venga di piazza infino a caía muto, e che come s'appreffi a caía cominci a gridare, e dica un ragionamento così lungo, che sia udito da una fante tutto, senza avvedersene ogli mai.

Quid agir? Miss doveva estere la prima, che facesse menzione di Gliceria, siccome aveva proposto di voler fare, enon aspettare, che Pansilo la prevenisse.

Hajus formam, atque atatem wides ére. Egli è vero, che l'effere bella, e giovane nocciono alla pudicizia; ma l'efser bella non nuoce a guadagnar roba. Ma onde ha donna di Mondo così cara l'altrui pudicizia, fanza feufar, la fua flemperanza, e féreza dir perché fia flata Donna di Mondo.

ha fore. On Miss doveva confortare Panfilo ad andare a visitar Gliceria, come aveva proposto.

At. 2. Sc. 1.

UI issum amorem ex animo amorems two quam id longe &. Pro Petr....

Sed Pamphilum video. Non è vero, che Panfilo si sia partito di Scena,
siccome ci vuol dare ad intendere Donato: Là onde l'Atto non è
ben distinto.

Fagin' hint Or. Si rimmove la persona di Birria dalla presenza, e dal ragionamento di Davo, non per altra cagione, se non perchè possi come ingannato raccontare a Carino, che Panfilo ha acconsentioa su supera del prendere moglie. Ma Carino, che sapva il tutto, non si doveva turbare. Sicchè questa è una vanità.

At. 2. Sc. 2.

No Nopinor Dave. D. Opinor, narras: nam rette accipis, certa res eft. Pro Petr. . . . . Di poca fede era io?

A. 2. Sc. 3.

Uid igitur sibi vult pater? Questa investigazione del consiglio di Simone di fingere di dar moglie al figliuolo, e leggiera, poichà non truova unto quello, che poteva avvenire; e spezialmente si dicendo il figliuolo di voler moglie, che Simone potesse persuadere a Cremete il dargliela siccome avvenne, o ritrovarne un'altra.

Tum hat fola est mulier. Troppo strettamente si dicono i mali, che far può Simone a Gliceria.

Nam qued tu Speras. Pro Virg. Tantum Sperare dolorem.

A. 2. Sc. 1.

Herus me reliflis &c. Oh come è verifimile, che Carino voglia, che Birria s'impacci più di questo satto?

A. 2. Sc. 6.

A. 3. Sc. 1.

Ego in portu navigo. Pro Petrarcha . . . . . . . .

•

1. 3.

A. 3. Sc. 2.

S. Quid taces? D. Quid credas? Forfe Quid taces quod credas? S. Irridor. Forfe Iridor fenza la periona S. S. Falfo. Forfe Fulfo fenza la periona S. Jam primm has fe a Pamphila gravialam effe dixis. Dove è, che Gliceria

sia stata trovata bugiarda, che non sia gravida di Pansilo?

A. 2. Sc. 2.

A Lium effe cenfes nune me asque olim. Pro Petrar. .

Quand' era in parce altr' uom.

A. 4. Sc. 1.

Arinus, Pamphilus &c. Quì comincia l'Atto quarto, e nondimeno non appare, che Panfilo, e Davo si sieno partiti di palco.

Hocime &c. Assia meglio era, che Carino non avesse saputo da Birria.

mo mor gi avelle creduces de la come delle nozze. Na bili gnasa, che gli che en andaca per manda merzania a Cremera, vel e intego da que mezzani, che Cremete del la cremera, vel e intego da que mezzani, che Cremete di folle mutato d'opinione, e volelle dar la figliuola a Pafilio, accioche non fervilide di veno quel configilo di ufar mezzani so ancora fir, che Panfilo folfe il primo, che andafe a trovar Carino per digillo, che non gli può fervare la fede.

A. 4. Sc. 2.

Scio quid conere. Forse vuol' essere così segnato. P. Scio, quod conere hoc ego tibi prosetto essettum reddam. D. Jam hoc opus est, Quin jam habeo.

Quin jam babeo. Il configlio, che prende Davo ora, era già prefo, quando ragionò con Simone, che il fanciullo di Gliceria farebbe portato davanti alla porta fua. Sicchè non ha trovata aftuzia niuna nuova; e farebbe più gradita, fe non fosse state predetta.

A. 4. Sc. 4.

L' X ard hine fume verbenas, Questo non istà bene, perciocchè nelle vie pubbliche non sono altari con vermene; e se sono qui in palco, non sono come cose della via, ma come suori della via.

Quod mea opera opus si vobis, aut tu plus vides. Vuol dire: Quod mea

opera opus sit, nobis autem plus vides. E la S. nello Scandere fi gitta . At. 4.

A Liquot affuerunt libere. Non è verifimile, che in casa d'una donna di mala vita concorrellero donne oneste ad ajutarla a partorire.

Per tempus advenis. A tempo fignifica, Per tempo, Tofto in volgare.

At. 4. Sc. 6.

I N bae babitaffe. Questa riconoscenza è poco verisimile. Prima bisognava dire, che guerra cra quella, per la quale Fanis si parrid Atene. Appetso perche Cremete sossi en la giante perche a Cremete sossi un ma sigliuola, e la latra no. Appetso come è verisimile, che Cremete, che si por ai l'artello effere venuor a trovarie com una sigliuola, non abbia voluto intendere in tanto tempo, che es si divenuo. E se non in considere in tanto tempo, che es si divenuo. E se non in considere in tanto tempo, che es si divenuo. E se non in considera si consecuendo come fin, perchè l'ania non disse, che esta si consecuendo come si, perchè l'ania non disse, che esta si divenne femmina di Mondoi chi la costrinio a far disnore alla famiglia sia come conduste con seco questa fancialla ri Ultimamente perche non riconobbe in tanto tempo i parenti, sipendo il nome del Zio, e la contrada, o almeno Pansilo, a cui questa cost tanto toccava?

At. 5. Sc. 4.

ET que non vule audier. Che poteva faper Critone di Simone, nol conofcendo ne per vista, ne per fama?

Egon' ishac moneo? haud exrot non tu tuum malum animum aquo animo feres. Simile cosa contra il Caro. Ch. Nomen. forse S. Nomen.

Thania. Forfe Chr. Phania.

Crito. Quì ha difetto, poiché Critone venuto d' Andro, e cagione della riconoscenza, non guadagna l'eredità della parente profilma.

CHIOSE NELL' EUNUCO DI TERENZIO.

PROLAGO.

St quifquam. Quella opposizione, the su fatta al Prolago dell'Andria, cioè che io non so qual persona sa questo Prolago, ha luogo nell' Einneco. Appresso è altra opposizione, cioè che il Poeta si dea vanto d'essere un di coloro, che sono intenti a compiacere gli uomini dabbene, & a nuocere a pochi, ma non lo pruova per aziona sua niuna, in guisi che rimane sospeta fenza pruova. Y 3 51

Si quis eft qui dictum in fe inclementius &c. Quafta è bugia manifestas perciocchè Terenzia bialima l' avversario suo d'aver traposto l' ordine delle ragioni del Fesoro ; e nondimeno ciò non è perrisposta a quello, che gli era stato opposto, anzi è cosa diversa, e come diverta si pone. Sicchè ancora questa non si pruova per azione fuccedente.

Oni bene vertendo, & eas describendo male. A me pare, che qui manchi alcun verso; ma se non manca, è da supplire Fabulas; e da interpretar Bene, non per acconciamente, ma per affai; e scherza Terenzio

nel significato doppio di Bene.

Atque in Thefaure scripsit causam dicere. Tesaure è nome di Favola, o di Commedia, nella quale convenendosi dire due cose, cioè perchè alcuno affermasse, onde sosse stato nascoso un tesoro nella sepoltura paterna, & onde pertenelle a lui detto tesoro : e dovendo secondo ordine di natura cominciar prima dal nascondimento, cominciò a mostrare, com' era suo; e poi paísò al nascondimento. E questo reputò Terenzio così gran peccato, quasi non si possa trasporre l'ordine delle cose, che fono da narrare, ancora che per avventura Menandro avelle fatto altramente.

Defunctus iam fum. Cioè io non iscrivo più Commedia, ma l'ho scritte, e recitate in guifa che il riprendere, poiche fono piaciute, non ha più luogo. La qual ragione non è così da sprezzare, conciosia cosa che più offenda l'essere ripreso, prima che la Commedia abbia il suo es-

fetto, che non fa poi che l' ha avuto.

Condonabuntur. Io credo, che voglia dir condonabimus per servare il verso. Si id eft peccatum, peccatum imprudentia eft. Questa non è scusa accettevole. Dunque Terenzio non si vergogna a consessare di non aver

vedute le Commedie di Nevio, e di Plauto? Quod si personis iisdem uti aliis non licet. Quì entra Terenzio in pelago, del quale non uscirebbe con poche parole, cioè: infino a quanto sia lecito a prendere da un' altro per fare una Commedia che sia sua. E fenza dubbio non è lecito a prendere quella parte, o tanta parte, che fia riconosciuta essere d'altri, come su il Parasito di Gnatone e 'l Soldato gloriofo di Nevio, e di Plauto. Ma non parla Terenzio a tempo, perciocchè non faceva Commedia, che dovesse essere riputata sua, ma traslatava l' Eunuco di Menandro non traslatato da niuno, nel quale da altra Commedia, cioè dal Lusinghiere traslatò, o trasportò le due persone di Gnatone, e del Soldato vantatore altra volta Larinizzate. E perchè diceva l'avversario di Terenzio: Et nihil verborum dedisti samen, doveva mostrare che le parole erano diverse, e migliorate, se voleva parlare, come fi conveniva.

#### At. 1. Sc. 1.

PRoin tu, dum est tempus, etiam atque etiam cogita. Disputa Fedria tra se stesso, e con Parmenone, se si dee levare dall' amor di Taida, o no. E Parmenone, quasi disputasse, se l'amore di Taida dovesse amare misuratamente, o no, soggiunge, che in amore non è mifura: di che non fi può vedere cofa più lontana dalla propofta. Poi volendo provare, che in amore non è mitura, e non ha luogo deliberazione, dice: In amore bac omnia funt vitia, injuria, suspiciones, Oc. quali che per tali cofe avvenga, che non si possa usar la ragione, e la deliberazione, le quali tutto di avvengononella guerra, nella quale ha luogo ragione, e deliberazione, & in altre azioni umane. Ma quanto all' Amore Ovidio fece il libro de Remedio amoris.

Et quod sute nune iratus cogitas &c. Non parla a tempo Parmenone, e conchiude, che non è possibile a levarsi dall' amore di costei, potendo più una lagrimetta di costei, che ogni sdegno di Fedria.

Quid agas? nist ut te redimas captum &c. Questo configlio contrasta, e distrugge quel, che è stato detto di sopra, che in amore non è configlio, nè ha luogo ragione.

#### At. 1. Sc. 2.

M Iseram me vereor. Questa uscita di Taida è senza cagione . Ma bifognava, ch' ella dicesse d' aver veduto Fedria star fermo dinanzi alla porta, e dubitando, che non fosse sdegnato e non volesse venire a lei, se n'usciva per placarlo. Appresso doveva render ragione, che, prima che lo ferralle fuori, essendovi il Soldato, nongli aveva detto, o fatto dir quello, che gli dice al prefente per impetrar da lui, che stea lontano due dì.

Die mibi boe primum: potin' eft bie tacere ? Io non veggo, qual secreto sia questo, che palesato possa nuocere punto a Taida, che Parmenone ancora cianciatore non possa sapere. Anzi saputo da più, opera maggior' onore a Taida. Sicche quella taciturnità richielta da Taida è una vanità.

Mater mea illic mortua eft &c. Deh dicami Terenzio, appo quali nazioni è statuito per legge, che la figliuola sia esclusa dall' eredità materna dal Zio? Adunque se l'eredità era di Taida, perchè vendeva le

ferve contra fua volontà il Zio?

Fingis caussas, ne det sedulo. Nondimeno Taida non ne dice, se non una, di dover' effere posposto a Fedria, come avrà data questa vergine. Ad virginem animum adjecit. Se il Soldato è innamorato di questa giovane, ancora che Fedria conceda d'effere posposto al Soldato, egli non

#### OPERE DEL CASTELVETRO

174 la darà a Taida. Ma dovca dire Taida, che molte erano le cagioni di levargliele delle mani, e spezialmente acciocchè egli non s'innamorasse della giovane tenendola appo lui, & ella perdelle la ferva, e l'utile, che trae di lui. Benchè non par punto verifimile, che un Soldato giovane, e stemperato, compri una giovane bella, e la conduca con esso lui per mare, e per terra molte giornate, e non la conosca, con tutto che la voglia donare ad una femmina di Mondo per ischiava, perciocchè non farà men cara a questa femmina corrotta, che pulcella . Siechè questo non è molto verifimile.

Nam quafivi nunc ego eam. Dove appare, che Taida abbia parlato con questa pulcella, in guifa che le abbia potuto domandare, se il Soldato abbia dormito feco. E forfe che le ha da prestar fede assai, quantunque negaíse? Ma che monta a Fedria, che il Soldato abbia adempiuto il defiderio fuo con questa pulcella, o nò, che convenga domandarne

Taide?

Multa sunt caussa. Doveva dire, che postochè fosse schiava, essendo bella, e bene ammaestrata, le doveva essere cara, & essendo allevata con esso lei le aveva affezione. Ma quanto alla restituzione, senza che il Soldato gliela donasse, si poteva fare, perciocchè essendo libera, e non presa debitamente, poteva essere tolta per via di ragione al Soldato. A che doveva Taida rispondere per acquetar Fedria.

Nune uti meam benignitatem &c. Se Fedria era figliuolo di famiglia, & avea padre: come è verifimile, che potesse così largamente spendereper foddisfare all'ingordigia d'una femmina fenza rumore di cafa?

Me miseram. Non veggo io la cagione, perchè convenga sar Taida amar di cuore Fedria, più tofto che fintamente, ceme fanno le donne di Mondo.

Ero quoque una perii quod mibi est carius. Ne istuc tam iniquo patiare animo . Pro Petrarca: Vie men d'ogni sventura altra mi duole.

At. 2. Sc. 2.

Di immortales . Il Parasito non s'introduce in Commedia, se non appresso alcun figliuolo di famiglia, il cui padre sia lontano, o appresso un Soldato vano, & uno scialacquatore. Perchè Gnatone, che dice di tener dietro a que', che presumono assai di se, dice corto; perciocchè bifogna, che non folamente prefumanoafsai di fe, ma fieno ancora liberi. Là onde è bene introdotto quì, e nel Formione. Nota questo ragionamento così lungo, non parlando con persona; nè la materia si confà con l'accompagnamento d'una donzella. Et è da notare questo principio: Homini homo quid prastat? Stulto intelligens quid interest, che

che non è detto a tempo, dovendo dire: Ezo adro hane primus inveni viams perciocchè coloro, che trovano invenzione nuova, non fideono gloriare d' avanzar gli flotti, che è poca cofa, ma i Savjancora, ficcome i primi Filosofi, che trovano le fette.

come i primi Filosofi, che trovano le sette

Omnes noti me atque amici mei deserunt. Pro Psalmo....

Olim isti fuit generi quidam quastus apud seculum prius. Contra Petrar... Di que', che volentier già il Mondo elesse.

Omnium rerum heus vicissiendo est. Pro Salomone.....

#### At. 2. Sc. 3.

Oid tu es triflis, quidue es alacris? Pro Petr. Liete, e penfofe.

Quum mazis bona felicitatis omnes adverfa fint. Forle adverfs.

Refla unquit. Forle Recte inquit, e fubaudi Vuless.

Illumae offerosiabunellum huminem? See Cherca fapeva, che era flato comperato l'Eurouco in cafa, non è verifumile, che fapelle ancora per chi folic comperato e fuezialmente effendo flato comperato da fuo fratellose di flam Trialem. Non è verifumile, che Cherca non fapelle, che fue fratello folic innamorato di Tairla, e che non la conofectife di vidia, e che non fapelfe, che fofee flux vicina. Ma per fare, che igil noa fofee

conofciuto, bifogna far tutte queste sconvenevolezze.

Abduc quantum potes. Subaudi Celeriter.

# At. 3. Sc. 1.

M. Aguar vero egere gratiat Thais mihit D. Ingenter. Pro Dance. E malda lai intefo. Ora è da por mente, che Gnatone cra entrato in etafa di Taida con la pulcella e, e non appare, che fa ufeito fuori. Apperefoo la doveva invitare a cema col Soldato, e non ne dice nella col Soldato, e veglia venire, o no. A. Apperfoi i Soldato è introdutto a venir qui fenza cagione niuna, e ultimamente se ne parte senza cagione niuna.

Hue proviso, & ubi tempus siet deducam. Qual tempo aspettava Parmenone da condurre l'Eunuco? Perchè nol dice celi s

Labore alieno magnam partam gloriam &c. Quella risposta non è a tempo.

Non diceva Trasone, che egli fose lodato di quel, che saccisero gli
altri, ma di quel, che faceva egli, e che gli altri non erano lodati di
quel, ch' essi facevano.

At.

#### As. 3. Sc. 2.

HEM alterum ex bomine bunc natum dicas. Contra Carum..... Ex flamma se petere cibum arbitror. Pro Carullo ..... Exo binc dore, su flam opperire. Due cofe fono da notare i l'una, che Traione se ne vuole andare, ne appare, perche su ventuo quì i l'altra, che dice a Gnastone, che aspetti Taida, e poco appresso nel manda

che dice a Gnatone, che aspetti Taida, e poco appresso nel manda a casa.

Primum ut maneat. Taida semmina di Mondo va a cena col Soldato, la

qual cora ragionevolmente farà tirata in lungo infino a mezza notre, e poi faguiranno altre fazcende; e vuole, che Cremete i afpetti che torni) e fe ben tornò, fu per accidente, come apparirà. Ora bifognava, che Taida folle collectua innanzi tempo ad andar via dal Sodato; i odico innanzi tempo, perciocchà avutu al vergite aveva mandato per Cremete, il quale tardando troppo a venire, sie ne va, e lafcia ordine di quel, chi egli si ha a dire. E doveva Cremete venir col meiso, col quale avvebbe potuto dire con alcua propodo quel, che nella Stena fegunte fi dice con niuno.

# At. 3. Sc. 4.

Heri aliquot adoloficatali &c. Non è punto verifimile, che a Cherea folse data l'impréa di far la cena de' compagni, efendo di guardia questo di nel Pitero. Non poteva fari intendere questo ordine, ragionandofi con Cherea Antitone senza parlarda se. Quantunque questa perfona è del nutto siprefina, e poteva dir quello, che aveva con Parmenone, il quale ragionevolmente doveva aspettare molto lontano quel, che succedure.

# A. 3. Sc. 9.

Note of profesto interfici, quam perpeti me possum Ne hoc gaudium &c.
Pro Petr. Muor mentre sei lieto .

Deum se in bominem sonvertisse. Questa Allegoria non conviene alla persona di Cherea.

Quid tum fatue? Questa oscurità per onestà, non conviene alla solitudine di due giovani; e I servire alla Scena, & al Teatro, è un contaminare la Favola.

Non domo exulo. Questa è vanità pura, perciocchè si poteva certificare prima, se era tornato il fratello, il quale non so, come sapesse, che sosse in casa, o non sosse, e similmente il padre. Anzi doveva fare, fare, che Antifone domantalis: Parminone, e da lui, o da chi rispondesse, sipere chi era in casa. Ma Parminone non si doveva movere di in si la via, mentre Cherca era in casa della femmina disonella, come è siato detto.

#### At. 4. Sc. I.

Ira Dii bene ament. Questo ragionamento ha dell'Angelo, e perciò biasimevose. Ma perchè non saceva, che Dossa avesse trovata per contrada alcuna comare, alla quale preso tempo avesse dette queste medesime cose?

#### At. 4. Sc. 2.

A Liam rem ex alia cogitare. Pro Petr. Di pensier in pensier.

#### At. 4 Sc. 4.

Quem su vero videre velles Phedria. Pare, che fi noti Fedria per paderaftis, & è in questo luogo motto sconvenevole.

#### At. 4. Sc. 8.

Redo Or. Quella riconofenza di Cremete fratello, verio Panfisi forella, è fredditima, perciocchè fit rapita, e vendusa in lontan paese da latroni, non tennero i fegnali nè, se pur fitennero, la seconda volta che si vendua da fratelli di Taida non sebe i fegnali da portra fecos e se gli ebbe, Taida nol si. Ma Cremete è tanto giovane, che non può aver memoria di fegnali riconofevolti sfechè è aggiàncicata, non che fredda. Egli è vero, che quello s' ammenda con la nosizia della nutrie poco apprello:

#### At. 4. Sc. 6.

H Ancine ego &c. Questo apparecchio di Trasone è suori d'ogni convenevolezza; nè ha uscita debita; & è non men freddo, che si sia la riconoscenza.

# At. 5. Sc. 1.

P Ergin Seelefta &c. Non appare cagione, perchè Taida esca di casa con la fante per volere intendere, come stia la cosa dell'Eunuco suggitivo, ma la poteva intendere, quanto al ratto, da Pansila.

#### At 1. Sc. 2.

A Pud Antiphonem. Questa è parte da nunzio, e perciò non conviene a

At nune & Questa sentenza, e quelle, che seguitano dette da Cherea, si convenivano a Taida, perciocchè a lei roccava a ridure Cherea a voler prendere questagiovane per moglie. Làonde Cherea poco veri-fimilmente si prosera di voleria prendere quasi malgrado del padre.

M ove vero ocus. Si poteva conturbar più quella azione con fare, che Cremete avelle intelo, che la forella folle (tata sforzata) e Parmenone, fapendo ciò, avrebbe maggiormente data fede alle parole di Pithia.

De cognitione at certum feiam. Bafta entrar dentro per introdurre Cremette, e tornar fuori, come le era flato comandato da Taida; perciochè fe vorrà intendere la riconofenza tutta, poteva avvenire che Parmenone foffe andato via ; e fe vien fuori tofto, non è verifimile che abbia veduta tutta la riconofenza.

# At. 5. Sc. 4.

Oue dum foris sunt. Questo appunto si può dire delle meretrici de' nostri tempi.

Colligavit primum eum miferis modis. Bifognava dire alcuna cofa, o impedimento, perché fubito nol castrasse, come d'aver mandatoper persone atte a fario ôcc.

# At. 9. Sc. O.

Onstrinxere. Ora Lachete doveva domandare, che se ne sapeva.
Non dubium est. Perchè Parmenone non entrava col Signor suo in casa?
Egli mi pare il Signore.

CHIOSE NELL' EAUTONTIMORUMENO DI TERENZIO

#### PROLAGO.

E cui sit uestrum. Io non veggo, perchè si convenga dare più la parte del Prolago ad un giovane, che ad un vecchio; nè credo, che Terenzio stesso il sapesse, quantunque l'assermi; ne la ragione, che

179

assegna in questo luogo, è guardata da lui altrove. Perciocché gli altri Prolaghi scritti da lui non contengono materia diversa dalla contenuta in questo. Là onde ancor doveva altrove dare ad un vecchio

Duplex qua ex argumento falla est simplici. Vuol dire, che d'una Favola si sono satte due Commedie, cioè una Greca da Menandro, & una Latina da Terenzio.

Et qui scripserit. Cioè Terenzio.

Et cuia Graca fit . Cioè di Menandro.

Multas contaminaffe Gracos : Quefta opposizione non concrasta a quella. Commedia la quale è pura interra, tratta da una interra Greca ma conviene alle due prossime passare, che fono tratte di più Commedie Greche. Adunque dando la risposta usata non risponde secondo Rettorica, perciocchà in quelto posteva usare la Imfeizzione.

Amicum ingraio freum. Pare, che Terenzio in quefto luogo nieghi d'efere siyuato da gli amici a far Commedie e ne el Prolago degli Adelfi lo confessi sutro apertamente. Sicchà non si concorda con se stessio, a risponte al la gragomento de gli avversira, i quali dicerano, che egli non sipeva nulla di Poefia, o di far versi, e di repente effer fatto Poeta. Adannue è abusto.

Qui nuper fecit fervo &c. Qual peccato è questo il fare, che il popolo dia luogo ad un Servo corrente, e che serva ad un pazzo?

In hac est pura oratio. Non intende pura quanto è all'elocuzione, ma quanto alla proferenza, non convenendo alterazione: altramente non fi parlerebbe a tempo.

To 1, 5.6. 1.

In the fine. Quil fenza dubbio ha errore, perciocchè fe era felta, non doveva lavorar Mencicimo i e se lavorava, Cremete il doveva riprendere, e prender tempo a riprendere dalla sessa priosto, como per Cremete. Adunque non erada invitar lui, në Fania, avendo essi la sessa a casa loror.

Exomet convivas moror. Ma fe à ora di mangiare, come s'indugia poi tanto, che si facciano tanti ragionamenti?

Hac concessor. Questo è contra il verifimile, perciocchè un padre di famiglia non sospetta, perchè s'apra l'uscio della cafa sua, e non si dee ritirare, quasi abbia tema d'esfere colto in alcuno mai fatto &c.

At. 1. Sc. 2.

H Audquaquam adbuc cessant. Gran presunzione di Clitisone! & è cosa poco verissmile, che voglia menare apertamente in casa il padre e la madre, una semmina disonesta per un'altro, e che al padre, e la madre sieno per comportargliene. 7.2 4.2.

#### At. 2. Sc. 1.

Oum iniqui. Clitisone non si parte di palco, e nondimeno si comin-

#### At. 2. Sc. 2.

A In tu. D. Siz est. Introduce Terenzio a parlar due Servi rottamente, neappare, diche sparlion ancorn melle parole signenti. Il che è vizio.

Fathma a nobis sulte. Anzi sarebbe stato stato saviamente, se le simmine fossero state lasciate un pezzo prima da un de Servi , il quale fosse voncionato, acciocchè non fossero continato, acciocchè non fossero continato, acciocchè non fossero sulte sult

Has primam &c. Come è poco verifimile se Antistia sapeva di non essere sigliuola della vecchia, che l'aveva allevata, che non le avessemi detto a Clinia, il quale di sopra mostrò d'averla per madre, poich ella dice la prima volta a Bacchida, che le savella. Ma se pure Clinia nol fapeva, maraviglia è, che non domandi come sia, che quella vecchia.

non le fosse madre.

Aldacimus traum Bacchidem. Non ha forfe cofa, che fia più contra arte in tutte le fue Commedie di Trerenzio di questa. Perciocchè non fi dice, come, e per qual cagione effi Servi fieno andati a cafa di Bacchida, effendo mandati a cafa d'Antifia; ne fe fia ftato configlio loro, o di lei, il Voder venir Bacchida in ifeambio d'Antifia; ne à che fine; che volevano fare; per qual via volevano trarre danari dalle mani del padre di Clittíone. I on on veggo fe non ifeonvenevolezze, se non erano più, che avventurofi, nafcendo cagione ful fatto, come nacque, di teffere infidite a Mencedemo. Il che non fi poevano immagianer.

At enim: her nune quast cum. Questi parlari interrotti non sono da piacere, se nelle cose seguenti non si dimostrino, come si deono

compiere.

Imo ad tram matrem deducetur. Non fi dice la cagione, perché Antifila fi debba menare a donna onefta, e donna della cafa nè quì, nè altrove, nè che configlio fosse di menargliele.

Hodie sero ac nequicquam voles. Questo non intendo.

# At. 2. Sc. 4.

L' Tiam duras dabit. Io non intendo, se non si supplisce Res, o Aures.
Clinia eras &c. Che vana besta s'eta immaginato Siso!
At.

#### At. 3. Sc. 3. . ) .

Huic arraboni est pro illo argento. Quasi che la madre possa pagare à debiti suoi con la vendita, o col lascio della sigliuola.

#### At. 4. Sc. 1.

JI jam laverit. Ora è mattina, & a buon' ora. Che ora è di lavare apprello gli antichi ?

si puellam parerem; mile tolli: Quelto non è verifimile, che un padre voglia uccidere una figliuola fenza cagione di rifipoto di Dio, o d'altro. E polto che ne avelle voglia, un privato per tema della giultizia non ardirebbe a comandarlo. E quantunque a tempi noftri ci fieno gli fipedali, dove fi fiongono i parti nati diturto, Citeadiam arritata, che partorifice in prefenza delle balle, e delle parenti, e delle amiche, e delle farve, ce che mai non laccitata lararvidezza, non può dar quelto.

Nam prinum fi menni imperianu. Quelle ragioni, chedice qui Cremete, convertebono a Virginio, o a limile patrie, che folie coltretto a dar fiun figliuola, perché divenisse finantina di Mondo, e che altra via non ci fosse, che ad ucciderla. Ora la donna mettendo la figliuola in diabbio di vita, la doveva scurare da servaggio, e da disonellà, col farla ricoglière a persona onella, che n'avesse cua e della data a quella Corintese, doveva sapere, che n'avesse stato, e di questo si doveva dolter si mariro.

De diguo amulum. Di ciò si doveva dolcre il marito, che la moglie avesse messo alla figliuola un segnale, per lo quale potesse essere riconosciuta sua figliuola, e che la giustizia avesse indicioda punir loro.

Confervații ee, atque illam. Quelfo non intendo, nê veggo, come per dar la madre l'anello alla figliuola, possa dire il padre, che abbia confervata se, e la figliuola, salvo se, non ciciamo che su Ironia. Cra o la Corintese terrà per se l'anello, o s'altri troverà questa fanciulla, gliche torrà.

Id quod infiseram. Se la Corintese era povera, come s' è detto di sopra, come ebbe il modo di fare allevare questa fanciulta? o era da dire, che sosse il parto, o le sosse morto, o cosa simile.

#### At. 4. Sc. 3.

Uid (malum) me tamdem cenfes velle id affinularier. Questa risposta di Siro non è a tempo. Nondimeno dirà la cosa come passa. Cremete non la crede. Quindi nasce impedimento alle nozze. Qui

#### OPERE DEL CASTELVETRO

181

non è fimulazione alcuna. Bifognava dire: Si troveranno altre perfone da far credere a Cremete la verità, quando non vorrà credere a Menedemo.

At. 4. Sc. 4.

Erionne secum beie res mibi est? Io non intendo pienamente questo

#### At. 4. Sc. 5.

Set illus, quod ribi siri de organo. Quello è men verifimile, che altre, cofa di quella Commedia che Cremete dia tamni danari a Bacchida. Perdocche princi sirici che Cremete dia tamni danari a Bacchida. Perdocche princi sirici, ci quello foriame presentatione della competitatione d

#### At. 4 Sc. 7.

HEi quid flas lapis? Pro Petrare. Me fredda pietra morta.

Th beie, mo dam eximur, interia apperibere. Il ferro e "Ingliuolo comandano al Signore, cal Padre, come a minori, e fanza cagione alcuna, e dicono di dovere ufcir toftoi e non efcono; e fi finano danno, è comi colà contra l'arte.

# At. 4. Sc. 8.

ME fasturum esse omnia &c. Queste parole contradicono a quelle dette di sopra a Siro, nelle quali Cremete negava di voler consentire, che si dicesse, che egli sosse per maritar sua sigliuola a Clinia.

# At. 1. Sc. 1.

 OPERE DEL CASTELVETRO

153:

tutto il luo in dota alla figliuola? In vita forfe? Questa farobbe pazzia a non ritenersi per lui da vivere. O dopo morte per via di tella mento, o d'altro contratto? Ma perché non se ne la menzione far la cosa più vers'immile? Disti conjutabitur. Cioè: Ter hae dista, cogtun, of impelletur se data unorem.

## At. 5. Sc. 2.

Erum ego hand minus ægre patior id. Bifognava, che Menedemo diceffe:
Ancora che pareffe ch'io ad utilità del figliuolo, del quale torna quefla cofa, non ne dovefik fentir difpiacere niuno, nondimeno per l'amor,
ch'io ti porto &c.

Non esse se berum arbitror. Questo motto non si comprende, dove giunga; e perciò è peccato.

Ad miscrucordiam ambas adduces cito. Questo non è astuzia servile, ma è modo di Rettorica, e perciò poco conveniente; & il figliuolo di natura il doveva saper dire: Filius, ergo hares. Nonhares, ergo non filius.

SI umquem ullum fuit tempus &c. Già Softrata ha detto al marito, che il figliuolo con lei s'è doluto d'effere supposto; e quì ne fa querela, come non ne fosse ancora detto nulla. Gamo dannossu crede. Forse cavesse.

Non patiar flagiciis tuis me infamem fieri. Pro Petr. Che l'un non successor di sama tolie.

O; valete, & plaudite. Non fi conviene a Cremete usar queste parole, le quall convenivano o al recitatore, cioè a Callepio, o a un giullare, o a un Servo, o a una persona brigane. In queste Commendia echida in casi Menedemo, nè va in casi sua, consolata, e si poveva sir turbare Cremete dopo la figliuola trovata, ellendo stata semmina di Clinia, a cui sona vera via stenzione di datala per moglio:

# CHIOSE NE GLI ADELFI DI TERENZIO. PROLAGO.

Politum voita feust dec. Non da Terenzio la parte presente ad uno attenatos, come fece nella Commalia protima precedente e pure non contien materia diverda. Ora veggianno i oppositiono, che facevano gli avversa; a Terenzio, e come tidifante bene. Dicevano alumente protectione de la Manadro intitolta Adelsi non era il ratto della Meretrices e che Terenzio traslanadola ve l'aveva aggiunto, e etolo dalla Commedia di Dissolo materia. A questo riponde Terenzio per dimostrar l'errore di Platto, & ammendarlo, si quale traslatando la Commedia di Dissolo materia di Dissolo nella commedia di Dissolo nella commedia di Dissolo nella commedia di Dissolo risalanadola, perche non sia eterne di Terenzia a sopraporre una parte al una Commedia di Menandro simboli resistantola?

Nam quoi ifii dicunt malevoli homines mobiler Orc. Se altri si dovesse fare a quara a comporre versi, doverebbel fare a pitare a persone, che s'intendesse di versi, e che ne sacestro, e non a persone, che sone cocapitani, e Magistrati. Ma il popolo si bone volendo far guerra ad eleggere buoni Capitani esperti di guerra, e volendo eleggere Magifrati a creare persone giuste, e ad ateu a ciò. Ma pognismo, che altri fi facesse giutare a far versi ad alcun buon Pecca, e facest alcun Poema buono, e ne volste per se la lode: non farebò egli da biassmare, siccome inganatore, e ladro, che s'uvendesse per quel, che non sosset Certo si. Ora tale eta Terenzio secondo i suoi avversarj, dall'accuda de'quali punto non si distinde, s's si guardera bene il punto della diputa.

At. 1. Sc. 1.

Storax &c. Mizione per via di domanda vuol fapere, fe Eschino è tornato da cena, e nondimeno Storace domandato, quantunque servo, non gli risponde nulla.

A cena. Qual cena era questa? Dove si faceva? perche cagione? Queste

cofe non b fognava tacere.

st ades diffimili fludios ell. Quella ufcita non è congiunta con le cofe fopradette, che întrono, che Mistione folfe in affanno per non tornare il figliuolo, non naturale, ma addottivo. Senza che, dice cofa, che verifinilimente! aveva detta più volte. Anzi fe pure ne volvea dire, bifogoava dirizzare quelli ragionamenti a contrario fine, e dire: Che fe folfe egli di natura duro, come è fuo fratello, e che riteneffe fuo figliuolo la notte in cafa fenza dargli conì larga licenza, ch'egli non avvehbe avrebbe al presente questo affanno; ma egli è vero, che n'avrebbe un' altro, ch' egli non sarebbe amato dal figliuolo come è, & egli figuarderebbe da lui in sar le cose, che porta la gioventù.

Postremo alii clanculum patres que saciunt & Questa licenza aperta de' padri data a sigliuoli di mal sare è biassimevole, perciocchè i giovani, poichè non veggono riprendere da' padri le cose mal satte le reputano ben satte, e vi sanno l'abito, e divengono viziosi.

At. 1. Sc. 2.

Vid desgraevit? Io non so, perchè dica Designavit, se signita navrando quel, che Elchino ha fatto; e se l'ha fatto, perche nella palcata siguente s' induce Eschino a farlo? Nè Demea poteva fipere il
dicigno del figliuolo, non apparendo indicio alcuno, il quale Demea
non avrebbe taciuto. Ma quello fatto d'Eschino di rapit a sonarice
non su posto taciuto. Ma quello fatto d'Eschino di rapit a sonarice
non su posto da Menandro, ma da Dissilo. E Terenzio, secome non
naturale di questa Commedia, non l'ha spito, o potuno adatarvi.

Usi te expediatum ejecisles sona; Ciò non intendo bene, e lorse vod
dire: Piocish il ava si spellito, e mandato fror di casa dopo lungo ar-

vendere.
Nisi. Detto per disetto: Nisi fastum est quod dixit Daniea.

At. 2. Sc. 1.

Bfero populares &c. Tutta questa parte surata, come afferma Terenzio, sia Movienti insseme di Dissio, ha molte cosè molto poderese,
comuche Eschiato voglia più tossio aver per forza questa Paltiria, che
per amore, e spezialmente dovendo dopo la sorza seguire il pagamento, il qual pagamento così l'avera, come sio diore, in bocca,
domandando i danari al paste prima, come poi. Ma si viene al
forza, quando astriment mon si può sare. Le quale forza è oziole,
so domandando astriment mon si può sare. Le quale forza è oziole,
donde Gamito abbia comperata questa sonatric? E pri perchò si sona
in questo ratto voec, che si franta, si poi non si fa riconostre per
tale, acciocchè Clitistone se la possa prendere per moglie? Conciona
cosà che lo stodammto, o l'usicia di questo ratto non possi foddifare a Damea padre severo, se non per cacciarla via, o per prenderla
per mostie, ritrovandosi destan.

At. 2. Sc. 2.

Ace, egomet conteniam jam ipform. Siro non era intervenuto nel ratto, faccome appare dalle fue parole & Echino fapeva, che il fuo rufiano era in ful partire per anlare in Cipri per le parole, che dice a fue fratello. Adunque perchè non poteva coal Echino, e meglio di Siro, A A a

operar, che il ruffiaso si contentasse del prezzo speso nella Sonatrice t. E porrebbe domandare altri: onde sapeva Siro, che il ruffiano sossi in punto per andarsene? Chi gliele aveva detto? Perchè, prima che esca Siro in palco, non si fa che il ruffiano si doglia d' elfere colto in tempo, che ono possi in ragione persiguie il siso, convonendogli andare? E perchè non si fa timoreso, che costoro nol sappiano, e smili cosè.

#### At. 2. Sc. T.

As quivit bomine O'r. Altri desisererbbe di spere, dove sia state Clitisine, mentre s' è fatto il rato. Anti desisererbbe di spere come si si mamorato di quella Sonatrice e come, e dove si prima volta la vide a e s. non è stato presente al ratto, come presippene, matrice. Perchè non domanda, dove à la giovane amusta Come sa egli, come sia passata come sa celli, come sia passata come sa celli, come sia passata con se de si prima de si prima de sur presente a come sa passata come sa passata

#### At. 2. Sc. 4.

Uzi ille est facrilegus? Perchè esce Eschino di casa, prima che Siro lo chiami, se è restato seco in concordia, che debba vedere che vuol fare questo rustiano? Ora se si voleva sar uscire suori, si doveva dire, che aveva udito il rustiano dinanzi all'uscio.

# At. 3. Sc. 1.

O Sfero mea nutrix. Questo passo non opera nulla, non iscopre amore celatos o se opera, opera poco, se opera solamente ad accrescere astanno alle semmine, sopra le quali non è sondata la Favola.

Miseram me, neminem habeo &c. Dice Sostrata, che non ha per chi mandare a chiamar la bassa, e nondimeno poco appresso si diri da Eschino,

che questa vecchia, come crede Cuntara, l'andava a chiamare.

Quando vitium oblatum eff. Una cofa di tunto pefo, econd difficile da fare che usa giovane sia conoscituta la prima volta amorofamente da un giovane, la quale sia guardata dalla madre, e melto più dall'onor suo, si dovera distinendere, some era pustata. Ma Terenzio, o Menandro s' intendevano poco, quali cost fossionoda narrare diffesimente, e quali nò, se latò loro dis questa cos si frettamente.

At. 5.

#### AL 3. Sc. 2.

N Une illud eft, qued &c. Questo schiamazzo di Geta è troppo fuori d'ogni convenevolezza, e si converrebbe a maggior cosa, che non è questa. Appresso la persona di Geta è disuguale, nè s'accorda con seco stesso; perciocchè in principio parla non solamente da passionato, ma da forsennato, e in fineda temperato, eda favio, e per pocoda Filosofo.

#### At. 2. Sc. 2.

MEA Cunthara curre. Ecco che Sostrata aveva per chi mandare a chiamar la balia contra quello, che diceva di fopra.

#### At. 3. Sc. 4.

Miseram me differor doloribus. Panfila partorisce, e non è mai tornata nè Cuntara, nè la balia.

Fratrem conveniam. Se Demea dice d'andare a trovare il fratello Misione, perchè Egione, il quale come appare poco appresso, altresì il voleva trovare, non va con lui, o non dice che l'aspetti? Non me indicente bec finnt, utinam bee fit modo defunctum.

Questo non intendo, e penso che sa guasto.

#### At. 4. Sc. 1.

Arn patrem hine abiisse russ Perchè cagione esce Siro in palco insieme con Ctefifone? qual neceffità, qual diletto gli tira quivi?

# At. 4 Sc. 2.

N on potule melius. Perchè Demca non domanda, poiche Siro aveva fatta menzione di Ctelifone, dove poi sia andato? Prandium corrumpetur. Adunque gli antichi solennemente desinavano.

# At. 4 Sc. 4.

On me bane rem patri ut ut erat geffa &c. Questo desiderio, che ha Eschino, d'averlo detto a suo padre, e d'aver menato Pansilo a moglie a cafa fua, non gli giovava punto, anzi gli noceva, perciocche non farebbe flato verifimile, che avelle rapita la Sonatrice per lui. Az 2

1. 4.

#### At. 4. Sc. 5.

Ur me boe delictum admississe in me id mibi vebementer dolet, & me tui pudet. Pro Pett.

Di me medesmo meco mi vergogno.

Tu potius Deos comprecare: nam tibi eos certe scio, Quo vir melior multo es, quam ego sum, obtemperaturos mugis. Pro Evang..... Peccatores Deus non exaudit.

Miccine non gestandus in sinu est. Pro Petr. . . . . Portato ho in seno &c.

#### At. S. Sc. 1.

Llud sis vide &c. Qui Damea non uscito di palco nel fine dell' Atto Quarto parla nel principio del Quinto, che si consessa essere vizio.

#### At. 5. Sc. 2.

P Refertim Crefiphoni. Non è verifimile che Crefifone fosse a tavola, non essendo mai venuto Eschino.

# At. 1. Sc. 3.

HEi mihi quid fecient Qui doveva apparere, narrandolo Damea, come aveva faputo, che la Pfaltria fosse comperata ad instranza di Ctesisone, e in quale atto l'avesse colto. Senza che altri desidererebbe anche di fapere, per qual cagione Ctesisone facesse rio casa siro.

communia esse amicorum inter se omnia. Questo detto non è a tempo, perciocchè s' era satta la separazione, e'l patto, che l'uno non dovesse im-

pacciarfi ne fatti, e nel costumare il figliuolo dell' altro.

De summa nihil decedet. Questa ragione non val niente, perciocchè l'un fratello dee aver cura dell'altro e delle cose sue in accrecimento; perciocchè cadendo il fratello in povertà, l'altro fratello non può fare, che non gli faccia se spese e cadendo in infamia, non può fare,

che non ne sia partefice per lo stretto legame di natura.

Scio ilhe iban. Quella rigione parimente non val nulla, perciocchà ancora che il giovane fa di buona natura, se s' avvezza male, guasta la natura; e s'pezialmente quando ha consorto, o esempio da suoi maggiori, e da coloro, cui naturalmente è tenuto a credere. Nè qui, come dice Missone, si tratta di roba, in guis che in vecchiezza sia per lasciare il vizio di scialacquare il suo; anzi si tratta della corru-

zione dell' animo in fare ingiuria, in mangiare, in converfar con femmine disonelle, & in giucare, e in simili lordure. Sicchè Demea, che non era mentecatto, non si doveva lasciar piegare alle ragioni del fratello.

Conguent or. La persona di Demea non s'accorda con si stesso a present paro le consissono con legasista i nel le regioni siono tali, che lo docessiono movere, perciocchè la piacevolezza del Padre verso si sigliutoli è la loro perdizione. Qui odut sistema, pareti sottage. Il Padre casti sigliuto del morte per si percone. Qui odut sistema, pareti sottage. Il Padre camili cosc.

Ocidunt me quidem. Questa fretta d'Eschino non è a tempo, perciocchè egli n'avea quella copia, che voleva della giovane, & ogni di si trovava con lei. Senza ches ora aveva appena partorito, in guisa che le nozze del letto si dovevano trasporare a al altro tempo.

Missa hae sace Hymenaum &c. E questo consiglio non siconsa con la deliberazione passata d'usar magnificenza, la quale per ispesa non si doveva cessare; ne questa magnificenza impediva, che non si sacesse, come si suol dire di due camere una sa'a.

Jube nunc jam dinumerer illi Bibylo viginti minas. Io non fo che venti mine funo quelte, nè chi fa quello Bibilo. Forfe era un banchiero, che le aveva prestate per darle al russiano.

To buic afine aufcultas? Non si consa alla piacevolezza di Missone il chiamare figliuolo Asimo per cosa, nella quale poco appresso lo compiaccia.

Et si boc mibi pravum &c. Non si conserva la condizione già dipinta di Missone, nè era punto necessario questo matrimonio, perchè non si facendo, niuno resava sconsolato, o scornato.

Hegio is est cognatus. Questa largura non è necessaria; nè si sa che fapiù povero, che ricco, per le cose sopradette; nè perciò viene consolato per iscorno ricevuto, non n'avendo ricevuto niuno. Anzi per le nozze era apparato.

Udico Syrum fieri esse aquum liberum. Questa libertà non è necessaria, non avendo Siro patito, nò meritato per opera grande niuna satta in questa azione.

CHIO:

#### CHIOSE NELL ECIRA DI TERENZIO.

#### PROLAGO.

Ovum intervenit vitium. Parla Terenzio folamente dell' impedimento avvenuto la prima volta, e non fa menzione dell' impedimento della f.conda volta; e par che quella fia la feconda volta, che fi recita) e nondimeno è la terra, come appare in questo medesimo Prolago, in guide che contralta a s. f.efso.

Et is, qui feripfu hanc ére. Io crudo, che voglia dir quefto: Quantunque la Commadia in polia domandar nova, poiche la prima volta non fi potè recitare, de il Poeta la poteffe per nuova vendere, non-dimone qelli fi contenta di xv.rla vendua una volta, e d' en premio folo. Il che è una liberalità non da teneme conto, nè da attribuire a lui per liberalità preriocchè come la vuolo egli ritarrar indictro, e l'pezialmente elfiendo flato pa-come la vuolo egli ritarrar indictro, e l'pezialmente elfiendo flato pa-

Pato?

orative de 19st senis. Cioè: Io non dirò l'argomento della Commedia, ma verrò a pregarvi, che la vogliate attentamente vedere, & afsoltare. Ora vedete che vanità di pregatore l'La prima volta la vifla de' campioni che facevano alle pugna, e del Loonfante, che andava fu per una corda, lo impedi, e la feconda volta la vifla de Jadiatori. Ora priega, e vuole perfuadere al popolo, che afsoltato, e veggano la Commedia e non dimoffra, che non fi dovova per quelle tre vifle laiciar quella e dalla novità, e dal piacere, e dall'attile; & apprello non dimoffra, che fe altra coda di piacere fopravvenife, che non fi denon laíciar divitare; ma apre la bocca, e "I vento gli muove la lingua. E poi vogliono, che Scipione, e Lello facellero quelfi filli.

lingua. E poi vogliono, che Scipione, e Lelio facessero questi falli.
Novas qui exastas feci, un inveterascerent. Bisogna intendere inveterascerent, cioà non invecchiassero, & In niega. Ovvero, come si suol dire,
invecchiare, cioè scampar langamente. Altrimenti non ci è senso degno.

Parim sum exram exatus. Se le Commedie di Cecilio erano da piacere, perchè non piacevano la prima volta, siccome la seconda? Anzi la novità le dovea sar piacere molto più la prima volta, salvo se la prima volta non sopravveniva alcuno impedimento, come due

volte intervennero alla fua Commedia Terenziana.

bipria adverfarium. Come era quefta ingiuria de gli avverfarj? Facevano effi forë avvenire quefti accidenti de Loenfanti, ede gladiatori, e fimili? Ma cib non à verifimile. O conducevano perfone, che facelfero romore? Ma fen conducevano la prima volta, a po potevane condurre la feconda; ni provedimento era al recitarla di nuovo; ma biloguava o per via di Maglifatto, o d'altro far effater il romore. One dicevano male? Ma se quel male era d'impedimente la prima volta, sarebbe ancora stato la seconda, se prima non si disendeva, e levava quella mala opinione al popolo.

At. 1. Sc. 1.

PEr pol quem paucos &c. Questa fentenza generale non conveniva a Filoris giovane, ma a Sira vecchia, e specialmente volendola confortare a non amare niuno. Ben Filoris si doveva maravigilare di Pansilo particolare, che avesse aveste abbandonato i'amore della meretrice.

Uti ne eximium neminem babeam! Queste parole converrebbono, se apparesse, che Filotis avesse alcuno amatore, da cui non volcise ricevere doni.

Cur non aux ishue mihi atas &c. Per gli Epigrammi Greci....

Sarebbe forse stato meglio, se si soise detto: Quando sarai vecchia,
avrai quella sentenza, ma non avrai questa forma.

A. 1. Sc. 2.

A Liss ut uti possum casse has integra. Primieramente non appare, dove vada Parmenone, ne perché non voglia, che il vecchio sappia, dove si vada. Poccia se diceste bem più volo ce d'estre andato al porto ad intendere dell'amata di Pansilo, non veggo, che non l'avesse pottue dir versimilamente, essendo inecra l'ora della venua. Ustimamente pure andò al porto, d'appare, che mai non torna a casa, se non con Pansilo verenne dal porto.

Sed firms he vercer ut fine mapite. In onn veggo, in fu qual ragione Parmenone s' appoggi per credere, che queffe nozze non fieno ferme. Se Panfilo dopo i tre mefi s'è riconcilizate con la moglie, e riconoficiut i coltumi della femmaina dionosta, perchè non farano ferme Perchè dia poca grazia fira la fisocera, e la noura? Ma quantunque non foffero ferme, non tornerobbe utile a Bacchida. Ora la faputa di queffe cofe fecrete da Partansone, e del Flotis non opera nulla in queffa Commedia, ne aggrava, o difgrava la miferia, o la felicità. Perchè quefta narrazione è ututa oziofa.

At. 2. Sc. I.

Rob Desm, atque bominum fidem. In questo secondo Atto sono alcuni errori, tra' quali il primo è che s' introducono in palco marito, e moglic, non soloamente senza necessità, ma senza cagione ancora leggiera. Il secondo è, che Laches sa romore con la moglic, perchà non ami,

#### OPERE DEL CASTELVETRO

192 o almeno possa tolerare la nuora dopo un dì, poichè è in casa, e sa tutte le cose: il che doveva fare, come prima seppe, che era poca foddisfazione tra lei, e la nuora. Et il terzo è, che avendo parlato con Fidippo, & avendo egli detto, che investigherebbe la cagione, non doveva prima incolpare la moglie, che egli avelle avuta la risposta dal padre della nuora, la quale dopo quelto romore riceve, nè perciò s' incolpa la suocera.

Ileo quis &c. Quelta è la ragione, perchè io tengo cura di fapere quel,

che ciascun di voi sa in casa, stando io in villa.

Me odiffe affimulaveris &c. Dice Softrata, che la nuora non l'odia, ma fa vista d'odiarla per poter essere più lungamente con la madre. A che risponde Lachs, che ciò non è vero, perchènon è stata introdotta.

#### At. 3. Sc. 1.

Am nos omnes &c. Non ci è conseguenza di costruzione . Noli fabularier. Ecco fabulari alla volgare per favellare.

#### At. 3. Sc. 2.

Escio quid jamdudum &c. Non si conveniva far, che Panfilo stando nella strada, e appresso all' uscio della casa di Filomena potesse udire il ro nore di lei partoriente, cercando la madre di celare il parto. Or quanto meno si conviene, che Sostrata stando in casa oda così fatto romore?

At. 3. Sc. 3.

Equeo mearum rerum initium &c. Tutto questo ragionamento è vano; e lontano dal verifimile, non essendo Panfilo domandatone, nè efsendovi persona, a cui sia detto. Senza che, questo principio di dire da qual parte debba io cominciare non fi conveniva. Di qui forfe prefe il Petrarca: Qual fieno ultime &c.

At. 3. Sc. 4.

C Adaverosa fuies. Questo motto non è a tempo, che le cose di sopra dette non richieggono ciò.

As. 4. Sc. 1.

Ofremo jam nos fabula sumus Pamphile. Pro Boccac. E ei mettone in favola . e in canzone. . Sed video Phidippum per tempus egredi . . . . . At. 5.

#### At. 1. Sc. 2.

Nill apud me tibi defieri patier. Laches era stato in concordia con Fidispo di fare egli allevare il nipote ancora contra la volontà del figliuolos e poi manda Fidispo a trovare una balia, a cui Fidispo dice, che starà in casa sua, e che non le lascerà mancare cosa niuna. Il che non si conviene con quel, che erano rimasi in concordia. Vostras muelters. Alla voltare per moeliere, ce per moeliere.

#### At. 5. Sc. 3.

HOmo fe fatetur wi in via nescio quem compresse. Questo ratto non è verisimile, se non si conta, come sosse una donzella nella strada di notte. E che sapeva Pansilo, che sosse una vergine? E le donzelle non portano anello.

#### At. 5. Sc. 4.

Ous non antem scire aquam est &c. Che monta più a diletto della Favola, che i padri sappiano il ratto della donzella, poichè ogni cosa è pacificato, o che nol sappiano è

# CHIOSE NEL FORMIONE DI TERENZIO TROLAGO.

Ofiquam Poeta &c. Non appare, per qual via diversa da biassimo tentasse il Poeta vecchio di rimovere il Poeta nuovo da poetare. E pur si conveniva dir ciò, e l'uditore l'aspettava d'intendere.

Tenai effe autione, et l'eriptara levi. Questa à la feuta, che nelle Commedie di Terenzio non fieno spiriti Poetici. Di che egli non fi feusa, Solamente riprende nell' avversario, ch' egli passi i termini, e pecchi in troppa arlitezza Poetica, e, che le fue Commedie funono stotiare più, perchè furono recitate bene, che perchè fossero degne d'esfera afcoltate.

Quia nusqu'un scripsit insanum adolescentulum & c. Quindi prese il Petrarca Una fira cacciata da due veltri, & il Boccaccio il sogno di Gabriotto,

Nune si quis &c. Questa è un'altra opposizione: Se il Poeta vecchio non avesse punto Terenzio, egli non avrebbe avuta materia da riempicre i fasoi Prolaghi. A questo non risponde cosa conveniente, dicendo che

B b

#### OPERE DEL CASTELVETRO

194

è lecito il dir male contra colui, che ha detto prima mal di lui i e ch' egli avrebbe detto bene, fe il vecchio Poeta avelle detto ben di lui. Di che non si ragionava.

# At. 1. Sc. 1.

Micus fummus meus che. Questo introducimento della persona di Davo per narrar l'argomento, non è neccelario, cioè non natec della Favola; perciò non serve a nulla. Et appresso so Davo avves sultio dire, che il Signor giovane di Geta avvea presa moglie, non sipendo ben quale, il dovea domandare, potchè avvea pagati denario por eragione di que denari far dire a Geta, che erano pochi per le spese, convenivano sare.

#### At. 1. Sc. 2.

Pacfertim at nune funt moret. Quella fentenza si conveniva più a Geta, che a Davo. Il qual Davo doveru dire, che non faceva bhigno di ringraziamento, csiendo qui tenuto a pager il debito. Quello svede ne gli Adelsi At. 4. Sc. 3. Ego in bate re nibil reperio quamohrem lauder tamposere Ilettio, menum distimus facio.

Modo as tacere possis. A che questa taciturnità? Forse il padre non s' immaginava, come la cosa stia? Forse che costui ridicendolo non opererà alcun rivolgimento?

Modo non monteis auri pollicens. Quella cagioned'andare, se non si colora con altro, è assai par se era necessaria per avventura.

Advorsum stimulum calces. Pro Act. Ap. Scisti uti foro. Questo non intendo.

Interpenia Adolefetus quidom l'arromens d'e. Ora non fi vede ragione, perché quefto giovane dovelle lagrimare ni è perché fi dovelle dolere, che a lui dovelle paere col grave pefo la povertà. Percioché fe pre denari fiperava d'aver la giovane veduta, poiché era povera, men denari gli faceva biógno, o he fo file flata ricca.

Est parastrus quidam Phormio. Bisognava dire, come questo parastro avesse avuta amicizia d'Antisone, cioè che non essendovi il vecchio, si sulle dimesticate con esso sui i.

# At. 1. Sc. 3.

A Deon rem rediisse. Non si vede ragione, perchè Fedria, & Antisone vengono in palco, e più in questo luogo, che in un' altro.

Forteis sortune adjuvus. Pro Virg. Andaces sortuna juvus. Ma qui non si trace

#### OPERE DEL CASTELPETRO

201

si trattava d'audacia, ma di providenza, e di trovar rimedio al male, e non di metterlo in escuzione.

#### At. 2. Sc. 1.

Tane tandem &c. Qui dassi principio all' Atto secondos e pure le persone di Fedria, e di Geta non sono state rimoste di palco.

Unum cognosis, omneti nosis. Pro Virg. Et crimine ab uno Disco omnetis;

#### At. 2. Sc. 2.

Trate patris di &. Qui doveva effere il principio del fecondo Atto, porciocche il palco refia venco per bossa pazza. Ma non appar ragione, perchè doveffe venire più qui, che altrove, e in piazza; conciofa cofa che non facelle di bifogno, che Demifione il mandalle a chiamar qui, & egli rifendo andaro alla piazza, dovefise sornar qui. Ectere, E' giuramento per Certe.

# 10, 21 At 2. St. 3.

E Go amplius deliberandum cenfeo: res magna est. Pro Pett.

Ma più tempo bisognà a tanta lite.

# At. 3. Sc. 2. . . . . . . . .

Dorio, audi, observo. Non è bene introdotto in palco il russino, potche non appare cagione, perchà Fedria il dovesse menare in questo luogo.

Miserium est. Forse vuol'essere la persona di Geta, che dica questo, Veris. Forse vuol dir vurbis: La onde sogginnee Geta, che il russano fetva il suo costume, e Fedria il suo il uno d'essere gran favellatore, e l'altro nò.

Neque Antipho &c. Queste ancora son paroledi Geta, che s' allegra, che non avesse questa noja con quella d' Antisone.

#### At. 4. Sc. 1.

O'Uid qua profettus caufa bine O'c. Non è verifimile, che fia flato Cremete tanto a dire al fratello, che non abbia trovata la moglie, e la figliupia in Lenno, e che abbia indugiato in fino a tanto che fieno per me le cafe loro.

Sene-

196 OPERE DEL CASTELVETRO

Senetius ipfa morbus eft. Non è secondo arte; che qui non avea luogo motto.

Quid gnato obtigerit &c. Sarebbe stato meglio, ch' egli l'avesse narrato al fratello.

At. 4. Sc. 4.

Ager oppositus est pigneri. Pro Catullo . . . .

At. 4. Sc. S.

Ranfitio ad axorem. Quefto volere, che la moglie di Demifone vada a far questo ufficio è una vantà. Ma posto che non sosse vantà, perchè non do ce più tosto nadare a lei a pregarla, che faccia questo usfficio, il cognato, che il marito? Ora è una vantà, perciocche non opera ciò cost alcuna.

At. c. Sc. 1.

Hem iftee poi &c. Poco si commove questa nutrice udendo, che Cremere ha un'altra moglie, e che è così grande scellerato, eche ha uccellata quella di Lenno.

At. 5. Sc. 5.

C Uravi própria ea Phedria us patiretur. Pro Virg. Propriamque dicabo; Quidnam nunc fallurus Phadria! Antifone ragiona con Formione, come se non avelle parlato con Fedria, e non fosse intervenuto a tutti i configli.

At. 5. Sc. 6.

E Tiam dabo, Pro Virg. Qui sit da Titrre nobis.

Qui mibi ubi ad uxores ventum est, tune sumt senes. Pro Boccae.

nella Catella.

CHIOSE

# CHIOSE

INTORNO AL PRIMO LIBRO

# DEL COMUNE DI PLATONE

Sccondo la traduzione di Marsilio Ficino stampata in Basilea l'anno 1546.

Ex lib. de Repub. seu de Justo Platonis.

Il Savio non dee ragionar folo a lungo. Questo ragionamento è troppo lungo. La divisione di questo ragionamento non è lodevole.

Ntorno alla forma del ragionamento noteremo tre cose in questo principio. Una, che Socrate è introdotto a ragionare folo, non essendo domandato da niuno; e ragiona così a lungo, che non converrebbe a niuno pazzo, o ebbriaco tanta lunghezza, non che ad un' uomo Savio, e fobrio. L'altra è, che il ragionamento raccontato da Socrate fu poco avanti cena, e nondimeno non si farebbe in tre giorni continui. Là onde la terza procede, che essendo diviso in dieci Libri, acciocchè il Lettore in dieci riposi il legga, feguita, che Platone s' avvide, che era lungo; ma non s'avvide, che non conveniva al tempo brieve, che su avanti cena, Perchè poichè aveva fatto il primo errore, meno maleera non dividerlo, acciocchè non aggiugnesse errore ad errore. E pon mente, che Aristarco nella divisione dell' Odiffea commise simile errore, e Virgilio nell' Eneida, come altrove s' è mostrato.

531.

Quando i giovani si trovino volentieri co' vecchj.

qui, inquam ego, o Cephale. Socrate dice, che si diletta de' ragionamenti senili, perciocchè impara, come s'ha da camminare per questa vita, per la quale i vecchi hanno camminato, e come informatine bene possono informare altruis e nondimeno dice, che i vecchi secondo il proverbio, che è: Pari con pari agevolmente fi raguna, fi trovano volentieri insteme. Adunque non è vero, che un giovane si diletti di star con vecchio. Solvi, che il giovane va dal vecchio, quando ha di bisogno di configlio fenile.

Perche

# Perche i vento favellino affai.

Phofello quanto megir. La ragione, perchè i vecchi ragionino affai, è perchè non possono adoperare si non la lingua, Ma ciò viene a dir nulla, anzi è petini principii. Ma si cordeva selere, la rigione, perchè circasire di conservatifi rautorità appresso i giovani, veggendo non poter fare altra operazione autorevolta.

Sape convenimus plerique ferme aquales &c. Quindi è preso quello Pares cum paribus veteri proverbio.

# Che cofa faccia sprezzare i vecchi.

PLurimi ergo nostrium. I vecchi si dogliono di due cose, cioè di non poter godere de' ditetti corporali, cibi, vini, e carnalità e d'estre obiati da fioti. Risponde Cefalo, che sono liberata la crudelti signori. Ma la rispolta non e buona. I vecchi si dogliono di non potere i e Cefalo diee; è he perciocche non possono, sono liberata. Biosperebbe dire, che non vogliono, con tutto che potestroi ma se non si può dire, che non vogliono, con tutto che potestroi ma se non si può dire, che non vogliono, dosti cutto di correct, si doveva dire, che si ripongono si quel luogo altri diletti, che non avverano da giovane. Et èvero, che altri e doitato d'altri i vecchiezaz, se non se ne trae suste, come pogniamo che non sa detato d'Arti, o di Scienze, o non sia di costumi piacevoli; a quali distitti siducono disprezzo in un vecchio.

Omnino enim ab huju modi rebus in senestute multa pax, & libertas. Vedi se questo luogo sa per quel luogo del Petr. Tranquillo porto &c.

#### \$32.

# I vecchj poveri fono in odio a' fuoi .

Dem quoque adversis ess &r. I vecchi poveri dicono, che sono in odio a suoi, perciocchè non avendo come vivere, sono costretti ad estere molesti a suoi. Nieghi Cefalo, se può, che non seno in odio a suoi, e quantunque i vecchi comportino in pace la povertà, nondimeno è vero, che sono in odio, e quello rinerresci pro.

Hate go ldeo interrogazui, impanu Orr. Se altrí fa de'verfi, n'a equiffial nome, e gloria is altri compera, o riceve in dono de'verfi, ne prendé diletto in kggaudoglii. Se altri genera figliuoli, fiprar d'efere disflo, e perpetuità. S. altri fa fa uno adottivo, non ne fipera tinto, perciocche più può la natura, che l'arco. Ma acquiliti altri richezze, o fengli donise; altro non ha che l'ufo. Perché quelle non fion fimilitudini covenevoli.

Nel generare figliuolo si sa per altro diletto, e nel generar ricchezze si dura fritea. Ecco come le cose non sono pari. Ora è da dire, che colui, che acquista la roba per siu industria, non solamente dura satica; ma perchè dura fatica, è ancora avaro i e perchè è avaro, per l'avarizia la risparmia, più che per la fatica durata.

Non nibil acquifivi. Se altri debba accrefeere, o diminuir la roba paterna, non veggo per le parole di Cefalo. Tempo è acuna volta d'accrefeerla, e alcuna volta da diminuirla. Ma questo ragionamento cade in altra parte.

Ettim fabule, que de Inferio Cr. Le cofe lontane per tempo, che si comprendono con la mente, non si comprendono più avvicinandos, che non avvicinandos: il che non avvicen in quelle, che si comprendono con l'occhio della fronte. Vero è, che i vecchi, che pensino più, che non fanno i giovani, meglio le comprendono, e spezialmente le cosè della morte, sentendosi manera.

## Se le ricchezze fanno buoni i possessori.

A D hae ego exiflimo pecunia possessimen & c. Quella conclusione è torbida, & è contra l'Europello. Faciliar est emellom ingresi per fourme autoria. Adunque le ricchezre giovano a questio, che altri non sa ingiuria altrui, & ha il modo da pagare, se promette, e da rendere i voti a Dio. Minociono, perciocche folamente i ricchi fanno ingiuria se opprimon i poveri ne vegliono pagare i ne possiono el fere costrutti a pagare. Ma i poveri non promettono, se non quello, che possiono i a attençano quello, che promettono i e più ossirio di controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con di controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denajo, che non sa il ricco assistia con la controlo di povero un denasiono di controlo di controlo di povero un denasiono di controlo di povero un denasiono di controlo di contro

Egregie loquenis, sinquamore. Socrate prefupones, che Cefalo abbia detto quello, che non ha detto in definire la Giultizia, perciocchò non ha detto, che fia Verità; ma ha detto, che attenere quello, che si promette, è così giuftà, e rendere il fuo a ciascuno. Appresso gaviltazione è quella Socrate il dire, che non è giulto il reflituire l'arme al furiolos perciocchè l'armi diconfi reflituire al furiolo, quando si reflituiri cano al curatore suo, pocichè ggli non è capace a riceverle.

Hie Cephalus fermonem vobistrado. Di questo luogo sa menzione Cicerone in certa pistola ad Attico.

#### 111.

Agé codem pallo si idem percontetur & E da sapere, che Galeno ad Thrasphulum, an Salubris pertineat ad granussiteam, an ad medicinam, di ce verso il sine, che la cucina ha per sine il piacere de' mangianti, siccome

di fuo ftato.

come la medicina ha per fine la fanità de gli ammalati. Adunque doveva

dire Socrate, che apprestava i cibi saporiti a i delicati.

Non agrotantibus medicus est inutilis. Questo è ancora detto dell' Evangelio. È nondimeno Galeno ciecamente ha diversa opinione nel sopradetto Libra.

Impignando, & propagnando & R. Riptinova la definizione della Giufitzia, che è dare il connenvole a ciaciuno, cioò a gli amici bane, e a 'nemici male. Prima diccudo, che Giufitzia non può aver luogo nella guerra, e nella pace fi non nel depofico. Il che ancora debilita dicendo, che miglioro guardiano del depofito è il ladro, cioò l' ingiulto, che il giufto. Ma poteva ancora dire, che il Capitano, o il Soddaro poteva in guerra più giovare all' amico, e nuocere al nemico, che il giufto. Ma agevole è la ri-fofola a quella ragmomti, conciofa coda che altro fia la potenza, & altro la volontà. La Giufitzia ha la volondà, e qualunque potenza. Ma la potenza non può nulla, fe non ci è la volontà. E può giovare a gli amici, e nuocere a 'nemici in tutte le azioni di guerra, e di pace, e in medicare, e in competare, & in opni altra cofa.

Nune qui aprissmus ad percuirendum &c. Pon mente, che Socrate dice quello, ch'io soglio dire nelle pruove dello stato congietturale, cioè che uno amante saprà dire le vie, per le quali si pruova l'adulterio, meglio che non saprà un Rettorico, e l'omicida le vie, per le quali si pruova l'omicidio &c.

Nome in boc a'rerant bomines & C. Questo è un'argomento nuovo da riprovare la diffinizione, cioè che non si ta, quali senoamici, o nemici. Se riceviamo ciò per vero, di niuna cosa si potrà ragionare. Simile argomento userà poco appresso in coloro, che fanno le leggi per mantenimento

534

Detriments affelli equi. Quefto è l'ultimo argomento, il quale però non vale più che gli atri. Prima è da dire, che gli (proni, se le treze, che nocciono à cavalli, gli (anno migliori e le baftonate fanno più ubbidienti e ani; e fimilimente i danni fanno più emperati gl'ingiulit, è adeuna volta s' ammedano per quelli. E fe i dicelle, che quefto folle giovamento, io i confinirio, è di dio anno più ottre, che ucediere un care rabbido, o un' ingiullo di perduta freranza condannato dalle leggi; è cofa buona, e giufa, quantunque fia danno del cane, o dell' ingiulfoi e così fono foluti utti gli argomenti. Ne la giudizia fa giu uomini ingiulfi meno atti alla giuftizia, noccondo lorosa azie gli fi più atti.

Riss prior eum aspexissem, quam ipse me, mutus penitus evasissem. Virg. Te Moeri lupi videre priores. Terent. Lupus est in fabula.

535. Qua-

#### 535.

Quanam dia inquam ego. La pena dell'ignorante s'è l'imparare, & altrove 736. ne parla. Adunque il Caro ottimamente, ficcome punito, fi turbd, imparando quello, che non fapeva.

Quosam passo inquis vio optime. Perchè Socrate domandasse e non rispondesse, mi pare che ciò facesse, perchè a que tempi erano persone, che invitavano ognuno a domandare, e si vantavano d'insegnare.

Argentum vero non babeo. Detto simile ne gli Atti de gli Apostoli.

#### 537.

## L'arte del reggimento si divide in due.

Ui resla ratione of medicus cor. Rispondendo all' argomento Socratico dico, che due sono l'arti del reggimento. L' una, che riguarda principalmente l'utile del popolo retro, e l'altra, che riguarda principalmente l'utile del reggente. Ma quella è domandata Tirannia, e l' altra Regno. E da più è la prima, che la feconda i ni quanto si benefici p più. Ma non è perciò da dire, che l'arte del signoreggiare non si possa di rizzaread utile del superiore, policiè piure veggiamo, che si diritzza, fecome l' arte del pasturar le pecore, è perciò le cura che ne trau utile, e non le curerbebe altriminati. Nè l' arte pecoreccia si divide in due, come sa l'arte del signoreggiare.

Qui neque petadam, neque pedirai corpodici afficiam. Pare, che Socrate intendelle l'unicio del Pattore, come l'intende il noftro Maeffro Grifto; de altri, come intende Trafimaco; e noi poco apprefiol i abbiamo intedo come Trafimaco. Aduque te dei elirento I Riftonderemo, che il noftro Maeffro non ebbe rifietto nella comparazione delle pecore, fe, non al luno, X al pafoc, cicè al Divolo, & alla predicazione.

#### 539.

## Perche i buoni si lascino criare Usiciali.

I u aut principes in Civitatibus &c. Egli è vero, che l'arte del fignoreggiare principalmente è di nojas ma reca con esso lei nato onore necessariamente, e tanto utile, in quanto i malvagi sono sacciati dal Magistrato i quali se vi montassono potrebbono farsi Tiranni o in tutte, o in parte; che non si può dire, che sia senza premio, come sono le altre arti. arti. Conciola cofa che la bonda, e la fufficienza faccia Creare altrui al reggimanto de gli atri uomini pari fioni. Alunque chi vual reggera ltrui, di volonta pubblica egli è migliore, e più fufficiente de gli altri; e chi rifutua il reggimento e iapololo (il al Comune, forceza il giudicio del popolo. E l' una cofa e il altra è fuperbia, e prefunzione. Adunque non è vero, che i buoni ricevano il reggimento, perché il malvagi non il cocapino, ma per non liprezzare il giudicio del popolo. E fe tutto un popolo foffe bono, non farobbe la tenzono e, che dice Socraica perciocchè o non farobbe non fancone con diffe, non la rifiturerebbono i facome i buoni non fi famo pragrare a pagar la parte loro delle impolet.

#### 140

## L' ingiufte vuol più che gli altri.

An influx videatur ribi plus inflo habere. La foluzione dell'argomento no è molto celata. L'Ingiulto vuole avere più de gli altri o ingiulti o giulti che fi fieno i perciocchè i termini della ingiultizia fono infiniti. Ma i termini del Giulto, del Medico, del Mulico fono finiti i ecolui che non è Medico, o che non è Mulico, o che non è Mulico, finanze, convient ritrare dentro da i termini del Mulico, del malerio. Ma l'Ingiulto ad effere accorto, e buono, bifogna che fecà i termini del giulto, o d'un altro ingiulto, potendogli ulcire; & effere infiniti. Quello argomento non vale nulla. Il non Medico non delidera di faper più del Medico. Nè il non Sonatore defidera di faper più del Sonatore; ma tanto. Na l'Ingiulto defidera più dell' Ingiulto. In atano. Ma l'Iri più dell' ingiulto. Ma altri più dellere Medico in Compagnia d'altro Medico. È forfe fio rerobe ancora concedere, che alcun Giulto avelle ogni cofa, come il Papa, & Augulto, e più di collui non portrobbe aver l'Ingiulto. De altramente.

#### . 541.

## Se la giustizia sia più forte dell' ingiustizia.

Hoe interroge name & paulo ante & e. Per moltrare, che l'ingiuffirla fa min forte della giultizia, fi pruova così. Dove è la ingiuffirla quivì à la difectorila, come fi vede in una Città in due perfone. Dunque fe ingiuffirla è in una, bifogna che fia difecratia, fè è in lui foprana. A cui fe prerebbe rifondere, che l'ingiuffirla non ficondéra a) préfene, se non verfo i nemici, & i giufti perciocche non è dubbio alcuno, che fa altri mangia più che none fa li giuffico, o è luffurio fo, ch' egil è mon forte, che

non è il Giusto in ciò. Ma si poceva dire, che non è vero, che mai l'Ingiusto sia più sorre del Giusto inquante Ingiusto, se diamo i termini pari. Perciocchè se sono due d'uguale potenza, l'uno de quali sia Giusto, e l'altro Ingiusto, onde si può dire, che s' uno sa più sorte, che l'altro?

\$42.

Se i Giusti vivano più beati che gl' Ingiusti,

D. R. ginnr., opufae aqui Or. Vuol provare, che vivano piùbeati i Giulti, e gl. Ingiusti, & ufa una fallace argomentazione. Se l'occhio vede per virtu vifora, e non per vizio, cod l'anima vive meglio per virtu, obe per vizio, che è Ingiustizia. Quafi che il vivere animale, e f.condo l'appetito, dove fia il godere, fai vizio dell'anima, e non virtu fantitiva, & appetitiva. Brevemente i l'occhio non ha fe non una virtu del vedere; ma l'anima ha la virtu del vivere, a la quale per ingiustizia non fi corrompes. Che virtu aggionevole, la quale per virtu fi mantiene, e fa vivere felice non in questio Mondo, ma nell'attro.

## CHIOSE INTORNO AL SECONDO LIBRO DEL COMUNE DI PLATONE.

Ex secundo libro de Repub. vel de Justo Platonis.

544

Tra quali beni sia da riporre la Giustizia.

D'Omanda Glauco, in quale delle tre maniere de' Beni si riponga la calustra de in quella de' Beni, che sono per si o per si, o per si astrui; o per altrui. Risponde Socrate, che è della seconda maniera de Beni. Ma poteva più convenevolmente domandare, in qual maniera si riponeva secondo un' attra divissone de Beni. Cioè che alcunsi sono giovevoli a colui che gli usi sè alcuni giovevoli a dui, sè ad astrui; sè alcuni giovevoli a dui, sè ad astrui si de l'entre si destrui sono della che le si a. La Fortezza è giovevole a se, sè ad altrui, quando, altri disende la partia, La laberalitè de solamente giovevole ad altrui. Se aduque il Giusto giova solamente ad altrui, come ha detto di sopra Socrate, seguita, che sa della serza maniera.

....... Cc 3

545. Per-

545-

Perchè fia introdotta Giustizia nelle Città.

Atura quidem dicunt injuriam &c. Noi siamo per lo peccato d' Adam disposti a volere avanzar gli altri, & a voler signoreggiare gli altri in ogni cosa. Il che non possiamo ottenere senza fare e danno, e ingiuria altrui; nè altri ce lo dee, o può concedere quando può, e quanto può fen23 fua ingiuria, in quanto acconfente all' ingiuria. Perchè facendo l'uno danno, & ingiuria, e l'altro difendendo il fuo, e non volendo acconfentire alla 'ngiuria, ne feguitavano guerre, omicidi, uccisioni, rapine, e turbamenti, s' avvidono gli uomini, che era meglio il confervare la Giustizia i e che ciascuno o Giusto, o Ingiusto che si sosse dentro da se, si contentasse del suo s e spezialmente dovendo una moltitudine vivere insieme, & esercitare l'Ingiustizia verso altre moltitudini sorcstiere. Et appresso senza difendere il fuo da' fuoi Cittadini, fe altri fa danno, o ingiuria, ricorrere al Magistrato, acciocchè l'affezione non ti facesse trascorrere a far più tosto ingiuria, che a non consentirvi. E nota, che Platone non ha opinione altrove, che affici injuria fit malum, come qui dice Glauco, o che facere injuriam fit bonum, di che altrove abbiamo detto il parer nostro.

Qualem aliquando ferunt suisse Grga. Di questo esempio parla Cicerone de Officiis.

146.

Privandus itaque omnibus &c. Il Giusto non dee fare ingiuria ad altrui, ma a tutto suo potere non se la lascerà fare. Perchè se l'Ingiusto non può più di lui, non passerà la cosa senza nomore. Ma se l'Ingiusto porchia il Giusto, l'Ingiusto viverà in apparenza più selices ma il Giusto in coscienza.

547.

Ille enim Hesiodus justis Deos hoc concedere perhibet, ut quercus in ramis altioribus glandes serant, in mediis apes. Virg.

Et dura quercus sudabunt roscida mella.

Filios, posterosque justi, sidelisque viri &c. Nunquam vidi semen justi derelistum, neque mendicans panem. Plal.

54

Sin autem sunt, & curant, not non aliunde id novimus, vel audimus quam ex multorum sermonibus, & ex Poetis geneologiam eorum seribentibus. Ecco che i Poeti non sono autori delle savole, ma i sermoni di molto.

#### 549.

Ac postquam nos aliter non valemus &c. Questa similitudine di lettere minute, e grandi sa per quello, ch'i ofoglio dire delle figure grandi, e picciole nella dipintura, e negli Epigrammi, e d'un' opera Epopeica.

## Quali parti facciano la Città,

Aciet autem ipfa, ut videtur indigentia. Io giudicherei, che queste parti facellero la Città: l'apprestamento de' cibi necessari, e delicati. l'apprestamento delle case necessarie, e delicate; l'apprestamento de ve-Riti necessari, e delicati. La conservazione della Città, la quale si divide in due parti, in una forestiera, cioè in armi, e foldati, e leggi; e l'altra interna, che fi divide in due, in giustizia, e fanità. La giustizia è conservata dalle leggi, e la fanità da' Medici. Ma siccome alcuni infermi s' ammalano particolarmente, e di diverse infermità alcuna volta, & alcuna volta la maggior parte del popolo d'una fola infermità, che fi domanda pestilenza; così alcuna volta alcuni peccano contra la giustizia in una parte in diversi tempi, & alcuna volta la maggior parte pecca contra quello, che è stato ordinato, seguita una quasi pestilenza, che si domanda fedizione amenta. Ma così come alla pestilenza non è rimedio umano, così alla fedizione non pare rimedio. Adunque per imparare le Leggi, e la Medicina fa di mestiere di Lettere, e di studio, il quale studio è necessario s e vi s' aggiugne un altro, che fi domanda volontario dilettevole, e delicato, che fono tutte l' altre maniere di Lettere gentili .

#### 110.

## Della chiamata di ciascuno.

Come altri faccia bene il suo esercizio.

Nos enim quod faciendum est &c. Ha detto, che naturalmente l'uno fi meglio uno cércizio, che latro. Ora dice, che non lo può far bene, se non lo fi siois pogniamo, che l'aratore ara la mattina, e poi si mette a fare altro, intanto il terreno osi difecche à troppo, o firiumiderà. Così ancora avviene di coloro, che siluziono, i quali se voggiono fare altro melliere, o non avranno agio di dottori sempre, o di libri, o di fanità, o di artenzione.

## Onde sia nata la mercatanzia.

A tqui conflituere Civitatem & r. L'origine della mercatanzia è nata dalla ficrilità del paefe, dove è edificata la Città. Ma nota, chel funa Città è all' altra per opera de mercatanti, come è usua arte in una Città all'altra. Perchè quanto meno ha poetre l'una Città fopra l'altra, che non ha la Città fopra una arte, tanto più fono da filimare i mercatanti.

#### Città mercati del Mondo.

Forum itaque mobis & C. Nelle Città grandi, come Melano, Vinegia, e fimili, ancora che abbiano la plazza, dowe li fa cetti di il mercato, nondimeno troppo gran fatica, e fipefa farbeb il menare le lue mercatanzie in piazza; nò ella le capirebbe; perchè è flato di neceffità diffiquera le mercatanzie per rughe, e per le infegne delle botteghe. E fi può dire, che quelle così fatte Città fieno più tollo mercati del Mondo, che Città, perciocchè la Città non dovrebbe fare, fe non anten mercatantie, quante baffano per ufo fuo, e non per tutto il Mondo, come fa Vinegia; fenza che non hanno e non una maniera di perfore, cio di mercatanti.

#### **551.**

Considerandum tamen, neque dessistam &c. Per trovare la giustizia nella Città, bastava davvantaggio quello, che era stato detto infin a qui. Ma volendo ragionar più oltre, esce della proposta materia senza legittima engione.

## Città Pitagorica.

Murientar autem bordes &c. Nota, che la Città fana di Socrate non mangia nè carne, nè pesces e perciò è Pitagorica, e quale fu la vita de padri avanti il diluvio.

## Cacciatori persone non necessarie alla Città

Cules fine venatores omnes. Ripone tra le persone non necessarte della città i cacciatori, sotto i quali si comprendono al parte mio gliuc-cellarori, e i pestatori, persocoche Socrate reguava supersino il mangiare animali. Ma i Canoni Ecclesastici victano a Pretti l'esere Cacciatori, e non pestatori, o uccellatori, ne senata supersino significate.

## Cagione d' introdurre i Medici.

An, non e Medicis indigebitmos multo megis ica viventes. I cibi dililicatai fono cagioni d'infermiatà e l' infermità fono cagioni, defi chiamino, e s' introducano i Medici nella Città. Veggiamo, se la delicatezza dell' edificare, del veltire, e dello studio induce niuna mula
ventura, per la quale sia bissono chiamare, e introdurre novo maniera di
Medici. Certo si: spetà, e povertà, e schissità di lavorare per non bruttare, o lacerare le velti; e vanagoloria, s superbia; e speranza di smas le
quali cose almeno ricchieggono i Predicatori, e i Censori pubblici, e
privati.

## Cagioni di guerra.

None igitur de finitimenta regime cor. Io dubito afiai di quefta exgione aflegana da Socrare qui della guerra parescoche quanda l'una
Cità trone del campo de' vicini, non lifaccia i lavoratori, munc tumtenta, fe dili gi riconofono per fignori. Ma la guerra al mio parere
nafe in quefta guifa. Colui, che più può, occupa fempre quello di colui,
ce può meno e perciò colui, che può piò, occupa fempre quello di colui,
può occupare quello di colui, che può piò, lo fai acciocchò non occupi il fiuo. E quefta è la cagione della guerra, che in vero fo una Gità
ripiena di genti non fi poteffe fare le fpefe in ful fuo paefe, e ne domandaffe in vendita a vicini, de etti gitien de guerra, se cocupafero si movellono,
guerra, se occupafero il territorio loro, non farebbono molto da biafimrare. Apprefio le cagioni delle guerre fono le donne, i figli dec.

## 552.

## Il Turco ba buoni soldati solo .

An forte usque adeo facile boe studium. Adunque il Turco solo ha i soldati buoni, poiche dalla fanciullezza gli sa esercitarei e i Signori nostri Cristiani, che ordinano questi suoi battaglioni di lavoratori di serra.

terra, o prendono de gli artefici al foldo, o de' Gentiluomini allevati delicatamente, non possono constituire esercito reale.

## Chi guardi bene una fortezza.

An widetur tibi &c. Troppo è fottile questa considerazione, che perchè il guardiano abbia da discernere il domestico dal forestiero, convenga ellere Filosofo, quali che quella conoscenza non si dell'occhio corporale, e non mentale. E nota, che a voler ben guardare una fortezza non bisgona conoscere niuno, da coloro in fuori, che quivi abitanoi e convien, che s' avveri la voce Latina antica, con la quale il peregrino, e il nemico si fignificava. Ma quanto alla comparazione de cani, è da sipere, che non risponde. Perciocchè i cani, che sono di cani domestici da forestieri. Nè i cani guardiani conoscono i cani domestici da non domestici. Nè i guardiani hanno più ira, che s'abbiano que', che non fono guardiani.

At quo patts intrientur a vobis cuftodes. E' maraviglia, che effendo di necessità di tante maniere di genti alla Città, non abbia a niuna richiesto l'allevamento, e l'addottrinamento; & ora solamente il domanda a coloro, che dicono essere solata i dalla sanciullezza,

## 553-

Quum Musicam dicis. Veggasi Socrate, quanto sia ben fatto a volere, che altri impari la Musea, & intendi per la Musica le Favole utili, & eneste.

## Dello infegnare per mezzo della Favola, e fenza Favola.

Datimit autem dus fincits, were, of falfa. Due sono secondo Platone le vie d'inssegnare la verità, o quella, che si fa per Favole, o quella, che si fa senza Favole. Quella, che si fa per Favole, si dee proporre a sinciulit, se questi gensi quella, che si fa senza Favole, si propose ad uomini intendenti. Ma perchè la così è alquanto oscura, veggiamo se la possiamo silmanimare. Abbiamo detto altrove, che si Silloglimo richiede l'usitore intendente, e la Induzione, o l'Esempio si conviene alle persone grosse. Perchè sono le Favole, se quali non sono altro che Induzioni, ma adornate di falfità, come volendo dire altri, e provare, che un'ignorante s'a saverrà a' un Libro di Artisotel, not curerà, il proverà così Siccome una gallina, se 'a vaverrà ad un diamante, nol curerà, perchè non s'ha che fare, così s'altri si consonate da Libro. Ora cominecrà a narrare, e come una gallina s'a vaverna a quella giois, e'la rimitò, e la sprezzò, e come una gallina s'avverna ca quella giois, e'la s'altribute ragione, par-dine altribute na sono de la sinco. L'attribute ragione, par-dile alcune paralo contra coloro, che l'asimo. L'attribute ragione, par-

lare, e configlio al uno animale, che è miracolo, ritiene l'animo puricie, & impara la Induzione, per la quale à agovole a paffare alla prutosa e cotati fono le Favole d' Elopo, e fimili. Sono alcune altre Favole, che fono più fimili al Sillogifimo e quette fono, quando i prendeune citadino in generale, e d'una zione podibile ad avvenire fi forma una Commedia, o d'un azione d'un Rè fi forma una Tragedia, o un Domas Elopoeico. Là onde a fanciulli fi deono propotre più le Favole miracolofe, cioè più le prime, che le Geonle, le quali s' accoflano più a noi. E parmi, che i vulgari nelle comparazioni ufino la Induzione, cioè la fimilitudine, o l'efempio coal: to piamo, e parle, come faceavo. Robe mella morte de figli-sodii o il fillogifino: to fo come colui, che piamo, e parle, come faceavo. Robe mella morte de figli-sodii o il fillogifino: to fo come colui, che piamo, e parla. Il qual modo di parlare non mi par di riconocere nel Latini.

An nescis in unaquaque re maximum quod principium &c. Virg.

—— Usque a teneris assuescere multum est.

Oraz. Quo semel est imbusa recens servabis odorem
Testa diu -

In majoribus inquam ego plane minores vid bimus. Questo è quello argomento, che tu detto di sopra delle lettere grandi, e picciole.

Quat H-sindur, O Homens O'C. Vedi, come crede, che Essolo, R. Omros seno stai Autori delle stvolos l'itorie de gl' Idditi il che noi non crediame, come altrove diremo. E nota, che per informare solamente i sinculti), che dono effere solata, s'inforovano le Favede de Poeti, e la Teologia; e nondimeno conveniva sirti ciò per tutti i Fanciulli principalmente.

Primum quidem & maximum &c. A me pare, the Platone voglia, the le favole, le quali con fatica fi possono ritrarre all' Altgoria, non fi debbano formare; o se sono cose vere, e scandalose, non si debbano dire, se non tra persone sante, le quali non si scandalezzino.

Aut qui peccantem patrem supplicio afficit. Se debba il figliuolo accufare, o punire il padre, vedi Eutifrone.

N. que esim uva &c. Ecco che l' ntilità, o il danno, che fi trae dell' Epopea, è quella ftessa, che fi trae dell' Isloria, cioè l' essempio, il quale è accidente, e non per se, come s' è detto altrove.

#### 114

Tales quadam qualis ipfe Deus eff. Se l'Isforia dec esser vera, non pour accontare se non quello, che è stato fatto, detto, e creduto da coloro, de quali parla. Ora se la credenza di Dio in coloro era vana, e sisfa, come può ella narrare la veritàr E se la Pessia è sigura dell'Isforia, come si può colla narrare la veritàr E se la Pessia è sigura dell'Isforia, come si può colla redenza del pare, che altro ci vogli sa di nisguar la vera. Religione. Senza che nun è sicura costa scottarsi nella Religione da le della colla della redenza costa se con la contra costa della colla redenza costa se con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con contra contra con contra con contra con contra con contra contra con contra contra con contra contra contra con contra contra contra con contra cont

rere de gli altri. Nè so, come Platone s'avelle dette queste cose con altre

persone, the con Filosofi.

Nome bouss & tiple Dour ell. Quella à quellione, che la tormentati utti i Tooligisi E Dio fia eggione ancora del maie. Ora Platone non rifipont. all' argomento, che fi fuol fare: Dio è cagione d' ogni cofa idunique norca è cagione del male. E quantumque le mort; la effrite, le povertà, e fimili non fieno da chiamare male fecondo Platone, ma pene, e galfighi, cicè beni, in quanto o migliorano il peccatore, o puncolo pli giovano i nondimeno il peccato è male, del quale, si Dio è cagione d' ogni cofa, o è da dire, che non fia niente, o che altro che Dio ne la egglone, e quali, come credo facciano i Manichei, far due principi delle cole, cioè Dio del bene, e l' Diavolo del male. Pericoché non credo, che fi tro-valfe perfona così rea, che attribuifle la eggione del peccato a Dio. Na è da vedere Sani' Agoflino, che tratta quelfa quellione. Et è hoccontentarfi di credere, che Dio fia cagione d' ogni bene, e che il male proccad da noi peccatori, il che è cerco, farza cercame d'intendre altro inquelho Mondol.

• Quid autem lec Jesunda? Dio non è mutabile per forza forefliera, ne per interna per migliorare la fus forma ; ma è mutabile per utile no firo, e fi trasforma in uomo per giovarci, ò facendoci bene, o punendoci, com dicto per los non etagininci dimale. Ma dubbio è : Se Dio fi trafimuta, dunque c'inganna, o giovici dandoci bene, o males ma l'inganno è bofimevole negli uomini, non che in Dioi adunque non par vero, che Dio fi trafimuti in forma umana. Diciamo così le ariette de la compania de la compania de la compania del propositione del propositione e con malvagiamente, percoche premierà i valorofi ora aprera celtamente. Se adunque alcuni operando valorofiamente fino promiti celtamente, de alcuni operando valorofiamente fino penniti celtamente, e adunque alcuni operando valorofiamente fino penniti celtamente, perché fi denon odlere d'effere ingannati, efficio prima fina i ammoniti, come doveva paffare la cofi, se avendo effi con la eoscienza acconfentito alla tegge, se all'a mamonizione.

#### 555-

Atqui reste quod dicebum Cr. Si domanda, perché il dire le bagie sa male, e perché o dia coula, che le dice. Ora s'erre verème o diacoula, che dice le bagie, perciocché è cagione, che noi caggiamo in ignoranza i e l'anima nostra odia l'ignoranza, & ama la verirà. Ma colui, che le dice, perciò si male, perché presta cagione all'ignoranza altrui. Sonza che non è snaza invisita, non volendo, che altri impari, e conosca la verità. Ma la bagia si può dire nel tessere le Favole, delle quali non s'h eretezza. Ancora la bugia si può fare in fatto, contrafacendos, come lugia.

Julif ilifició, e s'adornó per poter librare la patrias e potrebbe una moglie lifeiarfi, e mostrarfi più bella, che non è, per ritrarre il marito finaniante nell'amore d'una puttana; & altri fi potrobbe tramutare per ifcampar la vita a fe, & ancora mascherarfi per dilettare, poichè è lecito comporte Favola.

Et in bit, ques modo dicabamus; confabulationibus. Io non credo, che fia lecito a dir bugie (econdo il verifimile delle cose antiche, ancora che non fappiamo; come appunto seno pussare perciocchè si cio sosse vutte i litorie antiche si potrebbono riempiere; estars perfette. Bene vero, che elecito a Poeti a riempiere secondo il possible i l'Intorie distruose; perciocchè si sa, che ci sono porte per bugie, e per trovamento dal Poeta e perciò, como poco prima diceva, quette nou sono bugie, en è rea da far menazione. E così i mascherati non ingannamo niuno, nè peccano più, che si facciano i Poeti.

Assimilantes veritati mendacium. Pare, che Aristotele prendesse quindi il suo verisimile.

Malat giur de Himers, Glà abbiamo detto il parer noftro, quanco 2 al fegno d'Agamennone, mandato da Giove. E nota, the Platone l'hab per bugiardo; e nondimeno, fe ben mi ricorda; il fegno non è bugiardo, e fecondoche moltra Euftazion inquel luogo. Ma quanto alla Profesia d'Apollo raccontaza da Tuti apprello Echilo, è da dire, che non è comportabile. Coal non fece Carullo nelle nozze di Teti:

# CHIOSE INTORNO IL TERZO LIBRO DEL COMUNE DI PLATONE. Ex tertio libro de Repub. vel de Iullo Platonis.

557-

Sel & qui es, que de Inferis & Se altri dirà bene della morte, e dell' Inferno, sigurià a, chi altri non gli temerà, nè temerà effere ingiulto, poichè penferà nen dovere effere punito dopo la morte in niun luego, ma godere in cereno. Là onde meglio è, che tutti (appiano, come è contliviuto un Luego orribile per le pene de malvagi, è un luego difictevole per premio dei bioni dopo la morte. Il che nondimeno egli fotto la perfona d'Ero nel 10. lib. dirà. Ora i luoghi addorti da Omero le fi guar-iteranno particolarmente, fi troverà, che non contrafiano a quella opinione. Na perchè qui non ho Omero, altro non ned cico.

))o.

Dicinus ne moderatum vinum &r. lo vorrei, che Socrate mi provalle per altra via queste cose. La morte ci è data per pena; e niuno è, che natural-Dd 2. mente mente non volelle più tolto, che gli folle rimella quelta pena, che riscolla. Dunque come contraria alla nostra volontà, non può esser bene; ma conviene, che sia, o sia reputata male. Appresso non si può pervenire alla morte fenza dolore, e grandistimo oltre a tutti i dolori ; adunque la morte è male, se non per se, almeno per le cose dolorose, che vanno avanti al morire. Oltre a ciò fi lascia la compagnia di molte cose care, e persone : il che non è vero, che non sia male. Ultimamente si teme di male per le pene infernali, e si spera leggiermente de' premi eterni. Socrate in questo luogo s' è ssorzato di levar solamente l'ultima ragione, e l'ha indebolita assai poco ; e conchiude, che la morte a colui, che muore, non è morte. Appresso vuol provare, che all' amico non dee dolere la morte dell'altro per fe, conciolia cola che a viver bene dee effere contento di se stello solo. Ma se così è perchè constituisce egli la Città di più uomini? Ma dovevadire, che l'uomo a vivere non ha bisogno d'amico. Adunque poiche altri ha bisogno a vivere d'altrui, e di ricchezze, e spezialmente d'amici, e di parenti, fe avviene, che ne fia privato, n'è privato contra fua utilità, e volontà, e perciò lo dee stimar male. Ma presupposto, che sia male, siccome è, è da vedere, se altri se ne dee dolere. L'uomo non dee sar cosa, per la qualo perda la dignità virile. Adunque non si dee dolere, come fanno le semmine, e i fanciulli, i quali s'abbandonano al dolore, & alle querele. Per dolersi non si ricupera il perduto i adunque altri non si dee dolere, siccome non dee operare indarno. Nè altri si dee dolere di perdere quelle cose, le quali sapeva, o doveva sapere di natura essere perdevoli, e simili cose.

Scd neque rifum minimm. Perchè non si conviene ad uomo savio ridere afia, kà al leggiero a è il rifo nasce dal male altrus i, ma dal male, che non gli noccia i si qual male, perchè il leggiero n'è siraz, reputa gran bene, e le reputa da molto. Ma il savio non reputa gran bene l'estren senza, avendo molte altre cose da stimar più, che non è l'esser senza quel male. Quinti è che il savio non ride, e il leggiero ride. Ma pogniamo, che un Filosso vedesse por conoccesse aventa con estre con consciele la verità, converrebbe che egli ridesse, quando l'ingano fosse molto grofo; ma il risso nondimeno dee estre moderato per molti risperti, e per gli detti nel dolore; e quello, che dico del riso, dico ancora della trifizia.

Quin estam plaris faciende est verieux. Sarà bene, che si dicano alcune parole della Verità. Verità è apprensimento dell' animo delle cos, come in É sono, e non altramente. Ma la Verità si significa altrui, poiche y è appresa nell' animo, o con detti, o con fatti, quando si fignificano l'Idee delle cosi, come appunto sono si ate apprese. La londe se l'abec'delle cosi non sono apprese, come sono in se, ma altramente, quantunque s'assissi signiscandole così, si domanda Vertis significata in detti, o si natti. Ora è da sapere, che niuno animo, quantunque ben disposso da natura, può apprenderela Vela Verità delle cose, come sono in se, se non è illuminato da Dio, il cui raggio è all'anima nostra, come è il raggio del Sole all'occhio della fronte in vedere le cose vilibili. Ma il Diavolo a tutto suo potere cerca di tenebrare l'occhio dell'animo nostro, perchè non apprenda la verità delle cofe, acciocchè altri non vedendo la verità, non la fignifichi ne in detti, ne in fatti. Perciocche non è altro palefare la Verità in detti, o in fatti, che operare virtuofamente, come apparirà poco apprefto per quello, che fi dirà i e colui, che fignifica la bugia in detto, o in fatto, cioè palefa una cofa, avendone apprefa un' altra, è fimile al Diavolo, e puossi chiamare figliuolo del Diavolo, Ora facciamo più manisesto quello, che diciamo, con uno esempio tale. Ulisse per lo raggio divino illuminante l'animo suo apprende, che è male a fare uccidere Palamede nobile uomo Greco, e difenfore valentiffimo dell'efercito de' Greci; ma nondimeno feguitando le vestigia del suo padre Diavolo dice in parole quello, che celi non ha in animo, cicè che quelto è ben fatto, Perchè Palamede non è da fostenere al Mondo, siccome colui, che ha animo di tradire l'esercito, e già è accordato con Priamo; e lo palesa in satto. facendo lettere falfe, e nascondendogli l'oro nel padiglione. Adunque pare si possa dire, che il peccato suo è la bugia palesata in detto, e in satto; e perciò non difse male colui, che affermò il peccato essere niente, considerandelo in fe, essendo la bugia niente di quello, che s' ha nell'animo. Ma avviene alcuna volta, che ti palefa in detto, o in fatto, come abbiamo detto; & ancora in detto, & in fatto inficme, come avviene a coloro, che effendo Cristiani per tema non ardiscono di consessare ciò nè in detto, nè in fatto; & alcuna volta si palesa la Verità in detto, e la bugia in satto, e dall' altra parte la bugia in detto, e la Verità in fatto. E questi sono tutti peccari più, e meno gravi fecondo il danno del profiimo, e 'l dispregio di Dio. Igitur Rempublicam administrancibus &c. Non mi fi dimostra, che sia più

lecito al Magilirato il dire una forta di bugie per uniti dell'Infermo, & al Magilirato per utile dei Ididi i ma propie di ciamo così. Il Magilirato per utile dei Ididi i ma perche non dee effere lecito al pader di famiglia, & al maeltro de' fanciali per utile dei fanciali i, & a ciafum' altro per utile del prollimo luoi O' ora nen è lecito al fudito a dir bugia al Magilirato, faccome non è lecito all' infermo dirla al Medico, perciecchè all'uno, & all'altro tornerbeb danno, downodo l'uno direr ammendato de' fuoi diferti dell' animo, e l'altro del corpo. Ma quella ragione ceffa nella bugia del fuddito verfo il fuddito ugular, non devendo l'uno ammendare l'altro de nel corpo, nè nell' animo i e nondimeno fottentrano altre ragioni canto per gli primi squanto per gli faccondi; ciòc che la bugia, effendo per fe cattiva, non dovrà mai effere lecita, quando fia propriamente bugia, e non riceva interpressione, some talora può avvenire.

#### 559.

Temprantia autem nome bat talia CP. Vuole Socrate, che i sudditi seno ubbidienti, e che i maggiorenti si guardino dalla insuluria, dalla insuluria, dal ubbidienti, e che i maggiorenti si guardino dalla insuluria, dal mangiare, e dali bare soprethio. Lo crederei, che all' ubbidienza de sudditi giovalle moito l'ammissitazione non corrotta della giulitiza de maggiori, e non moito l'ammissirazione non corrotta della giulitiza de maggiori, e non moito il mangiare, o il bere afia; o poco, o la sulfuria, puerbe sia con meglie legitimia. Le quali cosse si sono da riperandere, sono da riperandere, sono da riperandere, sono da riperandere generalmenti in tutti, e più nel privati, che ne signori. I quali privati, perthè n'hanno più carettia, a più ne sono stemperati:

Neque étitim museribus corrumpi ipfas évurs. Io concedo, che si può vienze a cittadini, che non rubino l'atriul per forza, o per inganno. Ma non vegzo già, come i doni non seno per rendere arrendevoli gil animi di coloro, a cui siono donati, se non si vietano del tutto i doni. Il che io giudicherei ottima cossi in Città bene ordinata, perciocchè meglio è l'efe rin questa parte alquanto villano, che voler vietare, che non corrompano gli animi, a sun-lo questa sorza con ciso loro. Ma lassiamo stare i doni: perchè non si ragiona di tarta altre vicel indurera lutri nell'opinione sua sotto spezie di correfas come accompagnare, servire, esser percho nell'infermità, delle quali coso parta O visito nel Listo dell' Arre et d'a mare.

#### 560.

Deinceps de discendi ratione, ut arbitror, est disserendum, atque ita vobis & que, or quomodo or. Questo lurgo è da notare, perciocchè qui non si sa menzione se non di due cose, cioè a sal de, e non di tre, come sa Aristotele nella Poetica, il quale v'aggiunge in.

Quemadmodum jeiure qui ditendo vadent Cr. E' da notare, che colore, the fono valenti dicitori, fi propongono da principio tutto quello, che vogliono dire, e lo dividono, e per ordine lo fecdicono : edall'altra parte men valenti fon quelli; che prendono una parte da fecdire fenz altra propofizione, e divifione, come fa al prefene Platone.

Ditem enim fine versus, quum non sim Poeticus. Ancora che Socrate foise stato Poeta, e Poetico, non sarebbe stato verssimile, che sprovvedutamente avesse trassmutati versi d'Omero d'una maniera di narrare in un altra. Perché sarebbe stato meglio, se avesse detto, che non aveva aggio da far versi se possi che l'avesse, von cra Poeta.

#### 561.

Reste admodum accepisti. Perchè qui Platone aveva molto al largo manifestata questa sua opinione, Aristotele nella Poetica brevemente se ne passa. passa. Ma è da por mente, che moltrammo nella detta Poetica, che

quello, che chiama mitto, non è approvato da noi.

Scé quod ratio, ut vounts, feets, obenalum. La ragione conduce a porto di Vertià, quanto è dimoltrativa ma il vento non fempre porta a porto. Non-limeno l'intelletto noftro è fisinto dalla ragione, fecome barca è fisina dal vento, ne più più or effitter el uno all'una, che l'attra all'altro. Ma non è da navigare ad ogni vento; bene è da intendere fempre secondo ragione.

Hoc igitur a Adimante considera, utrum imitatores nos custodes oporteat &c. Se egli è vero, che ciascuno in ciascuna cosa appena vaglia ( e chiama ciascuna cosa, o maniera di Poesia il rassomigliare una persona) seguita che nè Tragedia, nè Commedia, nò Epopea fieno maniere di Poelia, nelle quali altri polla avere eccellenza, perciocchè ciascuna di loro rassomiglia diverse persone. E bisognerà dire, che l'elegie, o gli Epigrammi ( io parlo de' fimplici) fieno per dar più gloria a chi ne fa i e che un fabbro, che faccia coltelli, non polla nella Città Platonica far bene spade, o vomeri. Ma a Socrate non da noia, che il Poeta sia eccellente in una, o in più maniere, se usando il Pocta più maniere non avveni le, che i soldati non imparasfono più maniere di vita. Ma se questo monta tanto, bis gnerobe, che i foldati non vedessono arare, nè edificare, nè tessere, poiche udendo parlare folamente di varie cose efficacemente, sono per disviarsi dal loro mestiere. Se questo operano le parole, e di cose immaginate, quanto maggiormente l'opererà il fatto, e la verità i Ma dirà Socrate: Io non parlo di questi atti, che non fono nè virtuofi, nè viziofi. Anzi fi potrebbe dire, poichè non vuole, che rappresentino voci d'animali, o il fiotto del mare, le quali cose non sono ne viziose, ne virtuose. Ma presuppogniamo, che Socrate voglia dire delle azioni viziole: perchè deono effere imprefe da gli afcoltanti, se il Poeta le imprende dall'ascoltante; e intanto è buono Poeta, inquanto l'ascoltante sente effere rappresentata la sua affezione, o azione ? Ma pogniamo, che non s'abbia da rappresentare, se non azioni valorose, non è dubbio, che altre fono le azioni ancora valorofe d'un Capitano, & altre d'una Donna, & altre d'un Fanciullo, & altre d'un Contadino; e con diverse maniere si deono rappresentare. Come adunque sarà vero, che questo Poeta non ufi, se non una maniera simplice?

Nimquam igitur fludio alicui aftimatione digno &c. Questo è quello, che diceva Arifotele, che i piacevosi trovarono la Commedia, e i feveri la Tragedia; e che gli uni non sono atti a fare quello, che fa l'altro.

Nobil alind agers, vel imitari oporter. In queflo luogo prefuppone Platone, che la Poefia non fia trovata per altro, 6 non per infograre per Elempio, c ciò, che fi truova in Poefia, o bene o male che fia, altri lo poffia, o deblo (Equire. Il Inde e falío; perciocchè è propofia, prima che vogliamo che infegna, per materia da farvi penfamenti fopra, de acciocche abbi amo abbiamo efempi d' ogni maniera e da spaventare i rei, e da consolare i buoni, e da consolere la natura de gli uomini, e delle donne. E pecciò diceva Aristotele, che la Tragedia con le paure, e con le ingiustizie scacciava le paure, e le ingiustizie dal cuore de gli uomini ascoltanti, ripro-

vando quello, che dice Platone in quelto luogo.

An non animativersili fi imitationes a teneris amis 6rc. Qui parla dell' afcoltare, e dall'afcoltare trappilla al rappreficatare iè otter e sciò vuole argomentare dal rappreficntare da fanciullezza all'afcoltare da attempato, e dal rappreficatare da fanciullezza una cofa fola all'afcoltare da attempato più cofe. Doveva alunque dire, che l'afcoltar voci lafcive, o compatitionevoli di donne, commove più, che non fanno voci d'uomini, e che quanto il Potca fi vette meglio le voci delle donne, molto più commove. Et io avrei rispofilo, che ciò è vero i ma veggendo, che à donna, non la prenderò per efempios ne quicilo mi nuocerà punto.

#### 162.

Pidetur subi vir moderatus. Ecco che l' Epopea può fotto parole generali dire ciò, ch'ella vuole fenza offenfione dell'afcoltante, e raccontare folamente il bene. Là onde in quelta parte è da antiporre alla Dramatica.

Prateres canum, pecudum, & avium voces. Questo è da notare contra il Caro, che rappresenta la voce del Gusso Chiù Chiù, e da riputarlo ssac-

ciato, & ignorante, scondo, che dice Platone.

Multo autem juenulion partis, O podagogii contraria, Parla del ragionare, che ufi a rapprefentazione, & atti. Ala era da dite la ragione, perche il ragionare rapprefentativo con atti, e con reggimenti, sía più graziolo a gl' ignoratti, che agli ficientiati. Ciò, sconolo che a me pare, non procede da altro, se non che è meglio compreso, & ammirato l'artificio del rapprefentare.

si qui ergo in nofirma webem vinerie Or. Quefia è la conclusione di Socrate: che non riceve Posti, è quali pecchino contra le leggi poste da tui, cicè che contino cole, onde si posta prendere esempio di sar male: a che abbiamo risposte di sorza. E manda via così fatti Posti, norzadegli enn lode, e con profumo 5 con unguenti, e coronandogli di lana, a a dimostrare che seno delicati, e non degni della compagnia di cittabili sveri perciocche gli unquenti sono da esseninati e la lana e molle e significa tenerezza di cottuni. Se altri ha moglio, si mel dica, che gliene restero ubbligato.

Milodia ex tribus conflare, oration: , harmonia, rithmo. Di quì prefe Ari-Rotele il fuo 215 cioè di una delle tre parti della Poesia, cioè la parte con la quale. Il perchè è molto manifesto quì, & egli nella Poetica parla asia escuramente.

None

Nome melodic para vibilo differe Cr. lo intendo così questo luego, e così Artislotel avrà peria bane l'intension di Platone. La Mulica si divide in parlare, in armonia, e ritmo; e di nuovo la Melodia in parlare accompagnato dal fuono, o dal ballo, odall'uno, e dall'altro, Adunquei parlare è doppio, cioè o scompagnato, o accompagnato dalle predette cost. Dello scompagnato è parlato, 8t apprello fi parla dell'atte du ecompagnato, il quale si chiama con Melodia, e si parla dell'atte du ecompagnato, il quale si chiama con Melodia, e si parla dell'atte du ecose. Vero è, che Ari-Rocte specifica, quale sia il parlare, che riceve la compagnia del suono, e del ballo: il che non fa qui Socrate. Ma abbiamo qui di pid a Socrate, che sappiamo, quali maniere d'armonia, o di movimento si convengano al parlare.

563.

Quanam igitur querula harmonia funt! Vedi, come i paçi sono, a se simili-in ogni colai pogniamo, i Gionici sono molli nel parlare, nell' armonia, e nell'edificare; e i Dorici villani, & alpestri nel parlare, nell' edificare, e nell'armonia.

Ouid-vero loquendi modus, ipfuque eratio noune animi affellianem seque tur? Io, se ben un ricorda; aveva detto questo medessimo, cioè che prima tat. l'affecione, che le parole; là dove ho parlato delle parole affettuose; e. qui mi ha preso Aristotele Mores, de' quali parla nella Poetica.

304

Eft autem ars pingendi. Non è da procedere in quella guifa, perciocche erreremo nell'argomento. L'affezione del parlante dee effere temperata. ne fi dee dimostrare in atto, o in parole altramente, la quale, se farà tale, apparirà ancora tale. Ma le parole pollono ellere lascive, o empie, & offere ben composte, e significanti quello, che vogliono fignificare, e nondimeno non piaceranno a Socrate, perciocchè ricerca un' altra virtù in loro, scioè i sentimenti modesti se della prima parte, che è propria virtù delle parole, di fignificare leggiadramente, e pienamente quello, che fignificano, non ne fa menzione, secome pur fa della prima nell'arte del dipingere, e nelle arti delle massericcie. E pure nella dipintura deono essere due virtu: · l'una propria di rappresentare ciò, che prende a dipingere; e l'altra non . propria, che è di non dipingere cose lascive, o viziose. Il che non avviene in tutte l' Arti, o almeno in tutte l' opere di natura, come nelle piante, fe non molto impropriamente, secome diciamo: questa pianta è gentile, & effemminata, o fimili cofe, Là onde farà di neceffità, che gli artefici lavorino alla groffa, e gli agricoltori taglino tutte le piante debili, o non le potino, nè le coltivino : altrimenti questi Soldati, de quali ha tanta cura Platone, prenderanno esempio di gentilezza, e di piacevolezza, Ora

che avrebbe egli detto, se stato fosse Cristiano, de avesse vedute le statue, e le sigure di Michel' Angelo nelle Chiese di Roma, e nella Cappella Pontificale? Quanto alle piante Platone nel Fedro dice il contrario, cioè che

non infegnano 443.

Quemadmodami illi impuirendi funt artificts &c. Quelta è bella fimilitudine da allevare i giovani preciocchè le malvagie opinioni delle cofe, e della Religione nafono dall' allevamento. Ma nondimeno è da confiderare, che l'elperienza moltra il contrario) perciocche i Signori, i quali fono allevati ne gli edifici, che hamno più del convenevole, e con le malfericte più convenevoli, che non fono quelli, e quelle delle persone povere, quanto hanno le loro cofe miglior forma, atno l'animo loro ha piggior forma. Anzi pare, che tutti coloro, che attendono a queste cosè di fuori, sprezziano le cofe cherro dell'animo.

Quemadinadum ume profetto literas faisi rette callemas. Io non intendo quela fimilitudine. Ma quello 60 bene, che chi dieggere, non cerca di mparare io ancora chi non fa leggere, non cerca di imparare: pogniamo A un felto, o un dalla cofellazione delema, perche ne gli fromenti del Matematico fai luno, enel Cielo fa per natura l'altro fegno: macerca d'imparare da lettere ordinamente figurare per buon Maetre, o fiampare diffine, de atte al effere conofciute. Egli è ben vero, che poiché famo avvezzi, o atte al effere conofciute. Egli è ben vero, che poiché famo avvezzi, o atte al effere conofciute. Egli è ben vero, che poiché famo avvezzi, o atte al effere conofciute confervare la memoria, o infriredaccia. Interdie. E quello el presebe confervare la memoria, o infriredaccia. Interdie, che tutte le cofé hanno in fe certa temperate, la quale le fa effere (odevoil), che el può ricorde cordare, che noi dobbiamo effere temperati. Ma prima noi non la conofceremmo, nè poi, se non fossimo Fisioso, de Allegorici.

Si que in homine hat concurrant o'r. Tutte le cole temperate, cio d'ormate (condo la loro proporzione, fono belle, lodevoli, & amabili dall' uomo, il quale à giudice di tutre le cofe. Ma fe ggli ama, loda, e reputa shello ciò, che di emperato truova in classuna cosi d'artificio, e di natura, non per altro lo fa, fecondo Platone, fe non perchè ne può trarre efempio ad utile (uo. Quanto maggiormente dunque amera egli, commenderà, e fitimerà una perfona, che sia temperata di corpo, con poted noi fare un expello nero bianco, ma si nell'animo per similitudine, e non inquella guifa, che entra quella dell' animo altrul. Ora sono certe perfone, come donne, e s'anciulti, & uomini finervati, e vani, i quali veggendo lodata la proporzione convenoved della forma corporale, cercano ancora nel corpo di farsi simili con fassicà, con zoccoli alti, con colori dipingendosi, in-grossiagni con e vestimenta. Il che si potrebbe tolerare, poichè per altra.

via la proporzione convensvote del corpo non si può acquistare, se est, procacciafero d' avere quella dell'antimo, la quale si può acquistare. Ma se avellono quella dell'antimo, non cerciterebbono d' avere questa in questo modo, non ellendo del temperaro il voler simile convenevolezza, che à peggiore, che opisi sconvenevolezza.

#### 564

Taler questiam homiser maxime vir musicar adamete. Un dipinitore, veggendo una bella persona, conosce più la beliezza, che non si un'altro ignorante di pittura; ma non l'ama per imparare temperanza, ma per esempio di temperanza, ancora che sosì persettamente non conosca sutte le convento/cezze.

## 565.

Oportet esim musicam in amatoria pulciri siniri. Questo, che dice qui Platone per ischerzo, è vero ne nostri silusici, i quali non si ragunano mai, se non per cagione amorosa. E chi ha semmine, o giovinetti, non se gli dee lasciare accostrare a casa.

Mbit quidem une videture beux affetium coppus. La temperanza dell'animo nel berx, e nel mangiare &c., fa il corpo fano. Ma l'ardot dello flutio, èt il defiderio d'imparare, che è pure affezion dell'animo lodevole, lo fa infermo. E dall'altra parsa il corpo fano rende l'animo più atto adintendere, & a contemplare: il che è affezione lodevole, ancora che eflo renda ancora l'animo atto alla fitemperanza di defedera cofe, che nono faconviene.

Nempe ridiculum effet suflode indigere cuflodem. Juvenalis.

Sed quis custodiet ipsos custodes? At vero somnolenta hac, & ad sanitatem dubia. Vedi Galeno ad Thra-

Ab Homero quidem tifere poffumur. Si fuol dire în proverbio, che cohui, che cofie primieramente l'arrofto, non aveva pentola. Or ail mangiar cofe varie, e delicute, e ben condite, fi mangiare più, e fi cuocere meno. E perché fi mangia più, e perchè la varierà, e la deficatezza à dura da cuocere, e fi spundere più, e occupa più perfone nella cucina, e più lumpo tempo onde nafee femperanza del corpo, e rea usianza, e povertà. Però è da vivere con fimplicità da tutti, e spezialmente da poveria, acciocchè per povera non seno coltretti a fart e de fil attri ma

Unde judiciaria, & medicina. Questo è l'argomento, secome io m'immagino, de gli Anabattisti, i quali non voglicono, che Cristiano possa essere Magistrato, nè che Cristiano abbia bisogno di Magistrato. Ma parlando del Medico dice, che è segnale, che ci sono de gli ammatati,

GUAD-

220

quando i Medici hanno da fare; e che è fegnale, che gli ammalati fonovezzofi, quando i Medici fono valentissimi. Siccome è segnale, che ci sono de i malvagi affai, quando i Giudici hanno da fare, e che ci fono de malvagi aftuti, quando i Giudici fono fottili. Ma ancora può avvenire, che i Medici non abbiano da fare per ellere troppo ammalati, reputandogli, infanabili, come avviene nel pestilenziale temporale; e i Giudici similmente non abbiano da fare per esfere troppo i malfattori, come nelle brighe popolari, e sedizioni. Ma veggiamo, se i Medici, e la medicina, & i Giudici, e la gludicativa procedano con ugualità, come presuppone qui, & altrove Platone; conciofia cofa che la stemperanza alcuna volta generi infermità nello stemperato, & alcuna volta no. Quando genera infermità, lo stemperato è naturalmente punito della sua stemperanza con la pena del la infermità, la qual pena fenza dubbio è giulta, poichè introdotta dalla patura; e ciascuno, che cerca d'impedirla, opera ingiustamente. Adunque i Medici operano ingiustamente, e la Medicina, loro Arte impeditiva della pena giusta, è arte biasimevole, e disutile. Ma coloro, che sono malfattori, cioè che offendendo il proffimo guaffano la compagnia cittadinelea, alcuna volta fe ne vanno impuniti, non risapendosi il loro fallo; & alcuna volta rifapendofi, e capitando nelle mani del Giudice, fono puniti: la qual punizione è giusta. Là onde i Giudici, e la Giudicatura loro arte, hanno qualità contraria dirittamente alla Medicina, & a' Medici. Ma fe vogliamo falvare la giuftizia della Medicina, e paragonarla alla giudicativa, è da dire altramente. Il Giudice non è fatto se non per difesa de buoni, e per ammendar le ingiurie, e i danni fatti a'buoni. Perchè quando punifce un malvagio, nol punifce fe non in confolazione, & utile del buono, e gli sa restituire quello, che gli ha levato, se è possibile; nè diciamo, che il Giudice voglia far buono il malfattore; che ciò non è vero, come abbiamo mostrato altrove. Similmente il Medico è satto per difendere l'uomo dalle offete dell' aere, dell' acque, e dell'altre cagioni facienti danno nella fanità, mentre l' uomo s'esercita a beneficio suo, e de gli altri in questo Mondo, e ad ammendare i danni farti, in quella migliore guisa che può con la medicina; di maniera che l'uomo infermo è in lnogo del buono; offeso dal malfattore, e le infermità ingiuste in Inego de' malfattori, e i-Medici in luogo de' Giudici. Adunque quando i Medici hanno da fare, è segnale, che ci sono delle infermità nelle Città, ingiuste, o giuste : ingiuste chiamo quelle, che non procedono da stemperanza volontaria, ma o neceffaria, o da altra cagione; giutte quelle, che precedono da stemperanza volontaria, le quali non credo, che i Medici con buona coscienza possano medicare, se il malato prima non si confessa.

166.

· Icieur male, & turpis disciplina c'e. Dice, che fi può pensare, che la Città ftia male e di coltumi, e di fanità, quando le fa bilogno di valentitlimi Giudici, e Medici. Et io direi il contrario; perciocche quando i Giudici, & i Medici non s' efercitano, fe avviene un caso di giultizia, o d'infermità, se non sono valentistimi, non fanno giudicare, o fanare. Ma quando tutto di avvengono, per la lunga esperienza è loro agevole, con

tutto che non fieno tanto valenti ...

Nonne turpe videtur. Cola vergognosa è vivere in modo, che abbiamo di bisogno di castigo del giusto, e ci convenga la forza forestiera, se dobbiamo vivere giustamente. Ma più vergogna è vivere in modo, che abbiamo di bisogno del castigo del Giudice, e che facciamo si, che non fiamo castigati. Ma dicami Platone: il far sì, che non siamo castigati, quando il meritiamo, non è egli vivere in modo, che abbiamo bilogno del castigo del Giudice? certo sì. Adunque questo non è più vergegnoso che quello? Anzi ( e credo d' averlo provato altrove ) più pecca chi fa ingiuria, e danno altrui, che non pecca, Toi che l'ha fatto, fe cerca di fuggire la pena del Giudice : io non dico d'ammmendare il danno, e l'ingiuria amorevolmente, perciocchè, non facendo ciò, perfevera nel medefimo peccato.

Quando aliquis non modo omne vita genus &c. Io non so, come Platone fi provi, che l'accusare in giudicio sia cosa vergegnosa; poichè ci sono i Giudici, e i malfattori; e ( quello, che monta più ) che sa pur cesa vergognofa il difendere i giufti oppressi, o ancora i malfattori, acciochè niuno resti senza difensione. Ma questo lucgo non pare che avelle vedute. o creduto effere vero Cicerone nella divinazione Verrina.

Quod bine plane coniicio. Non veggo argomento niuno, che le distillazioni, e fimili mali non follero al tempo antica, perchè fi delle da bere ad Euripilo ferito cofa, che noccia alle diftillazioni; conciofa cofa che a feriti

fi possano dare fimili beveraggi.

Longam sibi mortem, Se vero è quello, che dice Platone: che sa bene colui, che è infermo dell'animo, a ricorrere algiudicio, & ad essere presto a ricevere il gastigo della pena per migliorarsi e che sa malecolui, che la rifugge: medefimamente fa bene colui, che essendo infermo, ricorre al Medico, e comporta pazientemente le pene per guerire, e per campare piu. Adunque quel fabbro, che non vuole medicarfi canonicamente, fa male, quantunque la medicina lo dovesse tormentar lungo tempo. Ma senza dubbio fe la cofa stefse, come dieo io, che il Medico fosse in luogo del Giudice, e la infermità in luogo del malfattore: pare che ficcome l'offeso può rinuncian l'ingiuria, e'Idanno ricevuto, e perdonarlo, così possa l'infermo, quanto è a lui, non volere efsere medicato. Ma è da por mente, che per

#### OPERE DEL CASTELVETRO

111

rinuncia, che faccia l'offelo, l'offendente non fe ne va afsoluto da certa pena del Giudice per lo pubblico male efempio. Là onde fi dee dire, che il Medico dee voler medicare l'infermo a fuo dispetto per utilità pubblica, e per confervare la vita ad uno al suo dispetto dalla malfattrice malattia.

tta profetio medizinis uri artifici comsensire. Il Giudice efeguifee la giuficia a [pefe del malfattore, è il malfattore ha della roba, ma s'egli non
m' ha, j'réguifee a [pefe del dannificato, fe ha della roba; e fe il dannificato
non m' ha, j'réguifee a [pefe del comune. Ma il Medico non può ofeguire
la fina arre a fpefe della infertinità, la quale non ha roba; perchà l'efeguifee
a [pefe dell infirmo dannificato, fe m' hai; e fe non m' ha, a fpefe del comune, cioè dello Spedale. Là onde in ogni ben regolata Città dovrebbone
efere gli Spedale, e la fovventano in pubbliche per l'inceriare le infermità de
gli artici proveri. Ma per compilmento delle cofe dette di fopra è da fiperre, che, fa dir a 'a amunla per l'itemperana; de e fiere punito dal Giudiere.

La colle de l'information del morre, dovrebbe s'force punito in dentri, o in
tando.

Dives antem, at diximus, nullo opere urgetur. Ha conchiuso, che i poveri non fi facciano medicare, come fanno i ricchi, cioè con regola, che si stenda in lungo, perciocchè morrebbono di fame essi, e loro famiglia. Ora vuole provares che parimente i ricchi non deono ufare questa maniera di medicina, non perchè manchi loro la roba, ma perchè non possono operares e perchè non possono operare, virtuosamente deono lasciar di vivere. A che si potrebbe rispondere, che l'operare consiste nella pazienza del sottenere il male, e la noja delle medicine, e in dar cagione altrui d' operare, siccome faceva, quando era fanciullo. Perciocchè se la vita nostra è fatta similitudine d' arco, i corni denno essere simili: siccome era debile il fanciullo di corpo, e di mente, così il verchio dee esser debile di corpo, e di mente; nè perciò s'uccidono i fanciulli, e i vecchi; ma quelli fi fostengono per la speranza, che debbano divenire forti, e favi, e questi per la memoria, che sono stati forti, e savi, e quasi benemeriti. Il che fi dee dire ancora de cagionevoli della persona, i quali si deono credere essere fimili a' vecchi, poiche hanno perduto le forze, e l' intelletto; e spezialmente & l'hanno perduto innanzi tempo per operare virtuofamente.

#### 157.

An ignores illes apud Trosam in rebus bellicis claruisse? De figliuoli d' Esculapio può mal Platone prendere esempio della medicina, che si dee mare nella sua Città, se essi furono e Medici, e Soldati, non volendo egli, che miuso possa eserciare altro che un arre,

DAZIONC.

Quaniam nobis Tregier, & Pindarus & A. Alunque della morte d'Efeulapio Iono due opinioni i l'una, che fofie fiulimiato per aver ritornato in vita Ippolito ad inflanza di Diana i l'altra per aver ritornato in vita un ricco per denari. Ma se Platone non rievec che fosse fiulimiato, perchè a vesse avvivato il ricco per denari, non dovrebbe riccvere che gli fosse avvenuto ciò per la vita di popolito, conciolia così che fosse ciò bon fatro, o mal fatto. Se su bem fatto, non dovera effere sulminato; se su mal fatto, Diana nong liste dovera domandare, essendo Dea, e signituola di Giove.

Medici quidem sufficientissimi evadent &c. Io non intendo bene quello. che si dica, forse per la traslazione. Ma diciamo così. Il Medico vuole aver due parti, sufficienza nell'arte, e bontà ; perciocche l'una senza l'altra vale poco. Se il Medico è buono d'animo senza dottrina, non saprà medicares se avrà dottrina senza bontà, non vorrà o per suggir fatica, o per sar piacere a fe, o altrui, o per nuocere: e l'arte fua è tale, che se ne sta coperto, e se ne va impunito, & a lui solo è lecito, come dice Plinio, uccidere fenza pena un' uomo. Ora la fufficienza si prende dallo studio dell' Arte, e dall' Esperienza. La quale Esperienza può nascere dall'avere molià informi, o dall' effere egli stato, o dall' effere ammalato. Ma perchè l'effere stato, o l'essere ammalato, può nascere da due cagioni, cioè o da ignoranza di medicina, non fapendofi guerire, e peccando nell'arte; o da stemperanza, perciò avviene che si presume, che il Medico, che è spesso ammalato, non sia Medico lodevole, perciocchè o non è sufficiente, se non si fa guerire per difetto dell'arte i o non è buono, se è stemperato. E coluiche si lascia trasportare a mangiar più, o più dilicatamente, & a bere, & a luffuriare, che non conviene ( onde nascono le infermità ) per piacere a se, si lascerebbe ancora trasportare a trapassar le regole dell' Arte sua nel corp o altrui per piacere a fe, o ad altri, per denari, per favore, o per altre vie . E parmi, che quelta cofa fia come quella dello sciala oquatore, il quale, avendo confumato il fuo, vuole divenir finifcalco, e dispensiere dell'altruis e dice che è sufficiente siniscalco, poichè consumando il suo ha imparato delle vie , dalle quali fi dee guardare per non perdere la roba. E non s' avvede; che o ha confumato per melenfaggine, & ignoranza dell' Economica, o per istemperanza. Se per ignoranza, non può essere divenuto tanto cauto, se non è divenuto prima che consumasse tutto il suo, che si creda effere atto a governar l'altrui; se per istemperanza, se non ha risparmiato il suo, tanto meno sarà conto dell' altrui. Ma quanto al Giudice è da considerar più la Bontà, che la Scienza; perciocchè la Scienza è assai agevole. E conciosa cosa che sia d'ugual difficultà la medicina, e'l giudicio, il Giudice non fa se non uno uficio, dove il Medico ne fa due. Il Medico prima esamina le cagioni, e gli accidenti della malattia; e poi per questa efaminazione giudica, fe fia la tale, o la tal malattia, alla quale fi debba appiccare il tale, o il cotale rimedio. Ma il Giudice non fa questa esaminazione, ma permette, che l'accufatore truovi le cagioni, e gli accidenti del maleficio, e l'Giudice giudica, fe fia il tale, o il centi maleficio, a cui fi convenga la tale, o la cotal pena. Ora nel giudicare fi richiede Bontà, nel provare fi richiede Elprienza delle vie da commettree lefcelleraggiri, e conofenza de loro accidenti ; i quali fano ottimamente i malfatori, o coloro, che fono avvezzi nel Palazzi, dove molti fi provano, e vecchi, che hanno lette, e vedute molte codo.

Et valetudinarios, quod inde fequitur, filios generarene. Quindi fi può cogliere, che gli ammalaticci, come gl' infermi del mal francesco, non fi dovrebbono lasciar ammogliare, acciocchè non generassono figliuoli debili, de recdi del mal paterno.

### 568.

Emma vero, qui tales non funt &c. Gli ammalati, à quali gindica til Mclico non custaliti, no nion medicati, ne uccifi da lui mai malfattori, i quali giudica il Gindice non correggibili, fono uccifi da lui. E nonditamon fe la comperazione doveva rifonndere, bidiognava dire, che non erano corretti, ne uccifi da lui, o ordinare, che il Medico, che fuol medicare, que lucci di gli uccidefi, focome il Giudice, che fuol orreggere, uscide. Mal'opera del Medico non fi ricerca a dar loro la morte, effendo la malatia per fairo in brieve, e fuon lottortrancholi, mal'opera del Giudice di ricerca in dar loro la morte; perchè fe fi fottortacile, la non corrigibilità ano partoriribbe pena niuma magatiore al malfattore.

Qui ergo conflituunt, o Glanco, musica, & gymnastica &c. Noi uomini. ficcome le bestie, siamo dotati di due potenze dell'anima, l'una delle quali fi'domanda Ira, e l'altra Appetito. Con l'Ira noi scacciamo tutte le cose ree, o che ci pajono ree, cioè quelle spezialmente, che ci vogliono nuocere. Con l'altra riceviamo tutte le cose buone, o che ci paiono buone se quelle spezialmente, che ci vogliono giovare, Ora molte Arti sono state ordinate per mettere a compimento quelta Ira, come è l'armeggiare, il lettare, il correre, e fimili. E molte fono state ordinate per mandare ad esecuzione l'Appetito, come la cocina, la musica, la profumeria, il ruffianesimo, la pittura, e simili. Ora chi s'esercita solamente nell'arti dell esercizio dell' Ira diviene iracondo, veggendofi potente adefeguirla e fuperbo. & ingiuria altrui. Ma chi s'esercita in queste altre arti, o per dir meglio chi ha persone, che l'escreitano a sua instanza, si perde ne' piaceri de gli appetiti, & ama la vita delicata, e diventa effemminato, e patific delle ingiurie, per non isturbare i suoi trastulli. Ora Platone vorrebbe rimettere dell' une, e delle altre arti in parte; e così rimelle mescolarle insieme, acciocchè ne nascesse un mescolamento lodevole. Il che credo farà difficile, fe la Ragione, che è propria virtù dell' anima umana, non fignoreggia; e fenza

fonza ancora queflo mefcolamento non comandi all' Ira, chi feacci quello, che pare ad effa ragione che sia da seacciare, e all' Appetito, che appetitos quello, che a lei pare appetibile, o che appetifea ancora quello, che l'Ira giulica, che sia da feacciare, e l'Ira seacci quello, che l' Appetito giudica, che sia da spetife.

## 569.

Conflat quidem feniores impreur oportere, juniores parre. Gli attempati deono governare e perché fono più favj per l'esperienza e perché amano più l'giovani, che i giovani non fanno i vecchi) e perchetutti i sufficient parceipino de gli onori. Perciocché se i giovani governassero, è vecchi non avrebbono ia parte loro almeno nella prima muta.

Et hoc liquet ex his optimos effe eligendos. I vecchi, e tra i vecchi i più esperti, e tra gli esperti i più solleciti deono governare. Ora ciascuno all'aspetto, o per le memorie riconosce, quali sieno più vecchi. Ma non fo, se si conoscano i più esperti, ne mi pare che Platone il dica. Ma se non hanno mai governato, o non fono intervenuti ne' configli, non fo come possono effere esperti, e spezialmente essendo cosa molto diversa l'attendere al mostiere dell' armi, & al governo della Città. Ma i più solleciti, e più curanti fi riconofcono dal darfi ad intendere, che a loro torni bene più che a gli altri la conservazione della Patria. Ora torna meglio a' vecchi che a' giovani, i quali per la debolezza reputerebbono maggior male la distruzione, che i giovani, e per la perdita de gli onori; e que' vecchi più, che gli altri, che hanno figliuoli di speranza. Ma il dire, che coloro, i quali tutto il tempo della loro età fono stati folleciti verso il Comune, fono i più folleciti, mi pare effere petitio principii, come fe fi diceste: i più solleciti sono i più solleciti. Ma sorse Platone ha volute dire. che chi fa diligentemente gli ufici privati commeffi, farà bene ancora, e follecitamente i pubblici; ma s'inganna. Molti fanno ubbidire, che non fanno comandare; e molti fono folleciti in uno stato basso, che in uno più alto fono negligenti, come fono gl' Ipocriti poichè fono montati alle dignità. Bisognava dunque provare la dignità maggiore in una persona, che in un' altra, e non altro; poiche altro non aveva proposto, benche la follecitudine nell' altre cofe mostri ancora la sollecitudine sutura nel Magifirato in certo modo. Forse non sarebbe male scacciar dal Magistrato coloro, che hanno private amicizie co' Principi, con Repubbliche forestiere, e sono onorati da loro, quali sono i Cavalieri..... e gli Ambasciatori, e l'esperienza tutto il di il dimostra; e così i ..... che non dipendono dal Comune; e que', che hanno alcuna eccellenza, per la quale son cari in ogni luogo ugualmente, come Architetti, Medici, Dipintori, Poeti, Capitani, e simili.

Tragice loqui videor. Cioè oscuramente per le traslazioni ardite, come sono queste. Ff 569.

569.

Diem tihi, vuletam mihi opinio Cr., La conoficenza della Verità è sempre cara a spere a colui, che la impara, purché non l'impari con suo danno, o dissonre. Nè è vero, che la predetta conoscenza si possibutirare, o rubare per paura, o per dolore, o per lussigne, o per dono; siccome dice Platome tragicamente ima si può perdere, come si perdono le cose, che si sono imparate, per dimenticanza vegennet da tempo, o da altro, o per verissimiti argomenti, o dimostrativi. Ben può altri dire d'aver' altra opsinione, o anoroa operate altramente, che non domanda la verace opinione, per paura, per dolore, per lusinghe, per doni, e per simili cose. Ora s'impara laconoscenza della Verità con si odanno, quando altru opsischedon oun grafia eredità, sa che pertiene ad altrusi e giele convien lasciare con disonore, quando altri essendi essenza si superio è quando altri essenza si superio è quando altri essenza si superio è quando altri essenza si superio è questo è questo è questo è quando altri estatasa da Platono e publico; s' siganna, e publiciamente gilè risinacciato l'inganno. E questo è questo, che si può dire iutorno a questa materia mal trattata da Platono e.

Observandi sunt igitur &c. se riceviamo questa tentazione, e pruova per fapere, se gli uomini si lasciano piegare o alla fierezza bestiale, o alla tenerezza femminile, della quale parla qui Platone, si guasta, e si distrugge ciò, che ha detto Platone, quando ha cacciati della Città i Poeti; perch' egli vuole che gli uomini non odano niuna cofa fconvenevole, o parola, per le quali possano prendere malo esempio; nè ha ricevute o dipinture lascive o altra cosa, o la Musica, volendo che ogni cosa intenda a stabilire la Virtù. Et ora dimenticatosi ciò, che aveva detto, vuole che facciano tutto il contrario, per fapere se l'uomo è costante e sermo nella Virtù. Quelta esperienza Platonica è simile all' esperienza della Contessa Guastallefe, la quale fa prova della continenza de gli uomini, e delle donne, lasciandogli prima domesticare inseme, e poi toccarsi, e poi dormire, secondo che dicono alcuni. Nè io so approvare uomini reputati valentiffimi, i quali dicono, che gli Vomini dabbene deono conversar con le belle Donne, acciocche il merito cresca, il qual nasce dalla resistenza, che si fa alla carne, la quale non può molestar coloro, chenon veggono mai Donne, nè il pensier loro è desto da ragionamenti lascivi, con la quale non sacendo bisogno a combattere, non si può meritare punto. Io crederei, che fosse più sicura cosa l'armare tuttavia con esempj, e con ammaestramenti, e con figure Jodevoli l' uomo contra i vizi, che volerne apposta sar pruova. Perciocchè il corfo del Mondo presta pur tuttavia troppe vie di tentazioni, delle quali potremo trarre argomento, se altri sia contenente, onò. E che ciò sia vero appare dal fine della preghiera insegnataci dal Signore: Nos e' indurre in tentazione, ma liberaci dal malvagio,

Nonne secundum speciem illam tertiam &c. Forse Aristotele perciò diste,

che la Tragedia purgava quelle medefime affezioni con quelle medefime affezioni, poichè erano affiamento, e Paragone dell' uomo, ficcome racconta qui Platone, che i pericoli propoliti fono il fuoco dell' uomo.

Atque is, qui fuguiti etasibue Or. Quello è contra il proverbio, che dice: Chi non fanciulleggia da fanciullo, fanciulleggia da vecchio. Ma in verità quello è fecreto, e maravigliofo ricordo, il quale è dato da tutti il Rettorici, cioè, che a voler fapere, quale fia la volontà di chi fao o in peccati, o in valorofamente operare, dec confidera la vista paffata; e fe à flata raa, fi dee prefumere, che peccherà; se è flata buona, si dee prefumere, che non peccherà.

Ecce jam dicam Gc. Questo luogo sa per lo Petrarca: Non è questo il terren, ch' io toccai pria.

Ora per difesa del terren della Patria, niuna ragione secondo Platone farebbe migliore, che questa, che ci sacettimo a credere, che la terra patria ci avelle generati, e nutriti, e palciuti, e constituiti fratelli; perciocchè in verità se abbiamo la vita in questo paese, certo abbiamo il corpo, e'l rimanente dal paefe. Ma fe alcuno volesse sar dispiacere a nostra Madre, o a' nostri Fratelli, noi prenderemmo l' arme arditamente per lei, e per loro. Noi rispon liamo, che ogni cosa è vero, quando altri vuole ingiuriar la noftra Patria; ma quando altri non vuole ingiuriarla, ma divenir fuo figliuolo, e goder della fua eredità, è da dire, o che la vogliono godere con buona foddisfazione de' figliuoli, o con mala. Se con buona, fono da riceveres se con mala, sono da rifiutar con l'arme, non perchè facciano ingiuria alla Madre, ma perchè fanno ingiuria a se medesimi. Ma pogniamo, che alcun dica male della mia Patria, che sia sterile, che sia fornita di ssormate persone che sia sornita di scostumate: che debbo fare? O è ciò vero. o falfo: fe è vero, non la debbo abbandonare fenza difefa, quale fi può, non altramente che farei la Madre. Quello de' costumi appartiene a' Cittadini, cioè a' figliuoli.

## 570.

Sed quum Deus formarer. E' da notare, che la Bontà fecondo Platone è dono fieziale di Dio, e non viene per fucceffione, nà per allevamento, o enra, che s'abbia a' figliuolis e questo per avventura si consà con la verità Cristiana. Dante:

Rade volte risurge per gli rami

L' umana probitate &c.

Profesti autem explorent, ubinam in Civitate sit optimum castra pomere.
Vedi come le sortezze, e le guardie della Città si sanno, e s'ordinano non meno contra i cittadini, che contra i nemici. E così usano di fare oggidhi nostri Principi.

Ff 2

671. Pri-

571.

Primo quidem &c. Platone stima, che dalla roba propria nasca il furto, la rapina, e l'oppressione, & ogni altro male; e nondimeno non s'avvedeva Platone, che la mente dell'uomo non può quietare, la quale prende cagione dalla roba, quando n' ha, da produrre di mali frutti; ma se non n' ha, ha altro, donde pur prende cagione da operare malvagiamente. E mai non manca il defiderio d'onore, e d'effere reputato primo in bontà, o in dignità tra gli altri, siccome l'esperienza ne sa pruova, e Platone l'avrebbe veduto tra' fuoi Soldati, se gli avesse rinchiusi nel Castello della Città. Perciocchè fempre la mente umana, come dico, ha dove efercitare i fuoi ferri, che le ha prestati l'origine corrotta da Adamo. Ora ragionando alquanto intorno a quelta comunione foldatesca, dico, che se loro si dessero le proprie paghe, & esti avessero case separate in Castello, non seguirobbe, che uno sosse Soldato, & Agricoltore; perclocchè se già è satta la determinazione, che l Agricoltore non può escre Soldato, o avere altro uficio: come vuole Platone, che il Soldato possa aver possessioni? Appresso perchè vuole che l'esser padre di famiglia impedifca l'uficio del foldato, fe l'efser fabbro fipuò efercitare, & esser padre di famiglia? Appresso non è dubbio, che più debile è ciascuno per se solo, che non è in compagnia: ora quando ciascuno ha la sua famiglia, attende a quella, e meno può far come foldato quello, che defidera, cioè d' occupare l'altrui, & opprimere i cittadini. Ma quando sono in compagnia con oro, o fenza, potrebbono occupare l'altrui, quando loro parefses e perciò non si truova niun savio Capitano, che formi esercito d'una nazione fola, acciocchè sieno men forti da rubellarsi, e da combattere co nimici più forti per la gara. Nè veggo, che monti l'avere g'i usci serrati, non avendo moglie. Ma fe i foldati avranno mogli, è dovere, che ferrino gli usci i altrimenti saranno come bestie .

## CHIOSE INTORNO IL QUARTO LIBRO DEL COMUNE DI PLATONE. Ex dialogo quarto de Repub. seu de Justo Platonis.

Hic Adamantus. Se altri non ha proprio, non può efercitare la liberalità , nè cura il furto in altrui, o adulterio, o fimile. Et è da fapere, che niuno s' affatica per lo Comune, quando è cofa, che non pertenga ad un particolare, come s'affatica per fe, o per lo proprio premio. Quindi è nato il proverbio : Degno è il lavoratore del suo guiderdone ; & ogni fatica quele effer premiata: io dico la particolare particolarmente, e la pubblica

pubblicamente. Adunque il guardiano della Cistà dee avere il fuo premio del foldo particolare, e poi la speranza dell'onore d'essere esaltato al Magittrato, se si porterà meglio degli altri ; & il fabbro non dee mettere in comune gl' incudi fenza premio, ma dee effer pagato particolarmente da chi vuole del suo lavorio. E se è ricco, lasci di lavorare, se può, perciocchè confumandofi quello, che ha guadagnato, converrà che torni a lavorare, non potendo paffare ad un' altra arte. Similmente se il Soldato non farà la guardia, non avrà foldo, e non avendo foldo, o morrà di fame, o farà diligente. Nè perchè altri non abbia danari d'andare a spasso per lo Mondo, o a femmine disoneste, o da far conviti, avviene ch' egli sia diligente guardiano; che ciò procede da volontà vaga d'onore, e da non avere da Potersi occupare in altro diletto. Anzi poichè non hanno altro, che le spese a guisa de cani non curano nulla di bene; e ciò si vede in alcuni per esperienza, e spezialmente in que', che non hanno proprio. Nè è vero, che in una Città fia tanta poversà, che non si possano coloro, che vogliono lavorare, trovar gl' instromenti. Questi stremi non sono da avere in confiderazione.

#### 534.

Opulantiam inquam, & inopiam. Se vogliamo vedere, che noccia più alla Città, la ricchezza, o la povertà, è da confiderare, se pogniamo le ricchezze uguali ne' Cirtadini, e la povertà uguale, e ne facciamo una parte ricca, & una parte povera. Se pogniamo la ricchezza uguale, niuno vorrà lavorare, o tutti morranno di fame, o avranno bifogno di molte cofe i perciocchè se pur costretti dalla necessisà lavoreranno, s' affaticheranno poco. e farà di necessità, che l'una parte ssorzi la meno potente a lavorare, & ad efferle foggetia. Ma se è povera ugualmente i altro male non ne seguita, che vita povera : il che non è vizio ; ma tutti lavoreranno , nè avranno bisogno di nulla. Ma se una parte è povera, e l'altra ricca : se i Magi-Arati fono comuni, non veggo io, come non nasca turbamento, ne veggo come non debbano effere comuni, fe fono nobili ugualmense, e come difse nel Libro prossimo passato Platone, se sono fratelli. Ora i ricchi per caldo della ricchezza credono di potere oltraggiar' i poveri , veggendo che hanno bisogno di loro; e i poveri, che sanno d'essere Cittadini, e d'essere stati ricchi, come loro, come si para loro cagione, si vendicano dell' oltraggio, e quindi nasce la pubblica turbazione. Questo ha dimostrato affai chiaramente Firenze, Siena, Lucca. Ma fe i Magistrati sono appresso i Ricchi, e i Nobili'; e che l' altro popolo povero sia venuto di fuori come servitore condotto per premio, credendo d'essere soggetti, stanno cheti, e patiscono ogni oltraggio, non nascendo turbazione niuna. E tali fono i . . . . . . nè tra i Nobili nasce turbazione, avendo persone, contra le quali possono esercitare la tirannia, e l' oltraggio. Ma della turbazione, che naf ce tra i pari, fi ragionerà un' altra volta.

Verumtamen ,o Socrates , animadverte quefo. Sidomandava , fe una guerra venisse sopra la Città, come si disenderebbe lungo tempo, non avendo danari. Alla qual domanda Socrate nulla risponde. Ma è da rispondere, che non fi partendo i Soldati da cafa, non hanno bisogno di danari, perciocchè le spese farebbono loro satte nel tempo della guerra, come si fanno nel tempo della pace. Ma se avvenisse, che il pacse fosseguasto da nemici, e che la guerra duraffe, o ancora non duraffe, e bifognaffe proveder di vittoaglie per via di compera, senza dubbio farebbe di bisogno d'aver danari i o fe i Soldati andationo ad ofte fopra i nemici in lontano paele, dove agevolmente non si potesse condurre la vittoaglia al campo, e bisognasse comperarla, di vero farebbe vopo di danari.

Principio si committenda est pugna. Ora la guerra non passerà, come si crede Socrate, perchè i non esperti della guerra non vanno essi alla guerra, se sono grasti, e ricchi; ma assoldano de' Capitani buoni, e de' Soldati, e balta che sappiano consigliare, o lasciarsi consigliare, come ha fatto Cosimo de' Medici Duca di Firenze, il quale afsoldò Gio: Giacomo Medichino Marchefe di Marignano, e buon numero di Tedefchi, e Spagnuoli, Ma posto che andassero alla guerra, e che fossero più di numero, come senza dubbio farebbono, non combatterebbono miga da pazzi, che uno andalle avanti fenza aspettar l'altro; anzi combattendo tutti insume soperchierieno i foldati della Città di Platone, ficcome i Turchi soperchiano alcuna volta

i Cristiani.

An force neque etiam fi licuerit subterfugiendo &c. Simile aftuzia fu usata da Orazio contra i Curiazi, e bene gli venne investita, della quale parla Livio.

An putas divites. Non tutti i ricchi sono codardi, ma molti sono animoli; anzi tutti ih Francia, & in Alamagna fono foldati valorofiffimi. Quid st miffa in Civitate una ceterorum &c. Socrate mostra di saper

male, perchè s' imprendano le guerre; poichè crede, che non s'imprendano se non per danari. Le cagioni sono varie senza quella della roba: per ingiurie ricevute in donne, in uomini, o che si teme, che si possano risevere ; per leghe fatte co' nemici nostri , o che si faranno, o che si teme, che si facciano, o per semplice gloria, come sece Ciro, Alessandro, Cefare, Pirro, e fimili; e forse che non sarebbe gran guadagno, se altri diventasse signore d'una Città, dove fossero artefici, e soldati tali ? Dicono i favi delle cose del Mondo, che non è rendita miglior di quella, che si trae della giurisdizione; e perciò ognuno cerca di divenir signore de gli uomini per alcuna via.

Unaquaque sane dua eft &c. Abbiamo mostrato, che la roba non à sempre cagione, che la Città si divida, e spezialmente quando si guadagna, & appare cagion di guadagnare. Ma ne sarebbe cagione, poichè si fosse gualagnato, nè foise cagione da guadagnare, e da spendere la guadagnata per finir la guerra.

Anam hie igiere pulcherrimus erit & r. Dell'accrelcimento della Città non veggo io che monti molto o poco, pure che o tanti l'avoratori ci fieno, e tanto terreno, che faccia loro le fpefe, o che ci fieno tanti inercatanti; che menino da vivere. Non veggo, dico, che l'accrefcimento debba confiderari, poiche, fe folfe maggiore del Cairo, purchà fi confervino le leggi pofte, non è il numero de Cittadini per gualtarla, ma si la qualità, cioè ricchezza, o povertà.

Etrim respublica si semel caperile bera, progrediem, ramquem. cirvula este semel respera professo. Quello non croca to cal triment tutte se Republiche, e tutti i Regni, i quali hanno avuto ottimo principlo, avrebbono ancora avuto il rimanente busno. De gli Gomini alcuni sino atti di operar cose nobili, & altri vilii & esso scrate di sopra nel Libro passaro, e qui appresso, l'ab abuoni a diveni meigliori, e i mezzani a diveni buoni, & alcuni mezzani, cioè tra buoni, e rei. Ora l'allevamento, e l'addottrinamento ajuta i buoni a diveni migliori, e i mezzani a divenir buoni; e fa che i rei depongono alquanto della malvagità, ma non gli fa buoni, Ma il mal'essempio, e l'allevamento malvaggio dall'altra pare fa i malvaggi peggiori, i mezzani rei, e ibuoni men buoni. Adunque se nasserano de 'malvaggi gisti, che soprechino i buoni o ancora pochi, o uno, che abbia poeree per se, o per alcuna cagione accidentale: non ossante il buon principio, turberà tutto lo stato del bene ordinato comuce, tuttere di tutto o l'atuo del bene ordinato comuce, tuttere il tutto o l'atuo del bene ordinato comuce, tuttere di tutto o l'atuo del bene ordinato comuce, tuttere di tutto o l'atuo del bene ordinato comuce.

#### 575.

Tum ad alia, tum ad filios educandos, quemadmodum in eateris animalibus. Quelto non è vero. Di sopra è stato detto, che labontà del padre non trapassa nel figliuolo, come avviene ne gli altri animali; e così contraria a se Platone.

Cavendum fane speciem mezum Musse. etc. dice Cristo. Qui salverie ministum, faitand streue oministum. I nemici sono da tenere più lontano che sia possibile dalla Cirtà, perciocchè l'uomo è di quella netura, che sempre contrassa con quello, che già è vetato i e perciò è bene talvela a vetarsiti ancor quello, che non è vetato de Dio, non percenga a contrassa reconquello, che non è vetato da Dio, non pervenga a contrassa conquello, che è peccato, e cada. E così faceva Laura al Petrarca, la quale gli si mostrava unbata, e gli negava la vista lieta, acciocchè desiderassi questa, e si inge-gnasse d'averia, e la reputasse soma grazia. Perciocchè se gli si sossi mostrata lieta, gianza dubbio, avvoro ciò averbe domandato più oltre, e s' farebe per avventura passa o quavvo ciò averbe domandato più oltre, e s' farebe per avventura passa o desiderar cosà disonetta, se avrebbe peccato almeno col cuota.

Come va il Mondo? or mi diletta, e piace.

E pare che le regole de Frati sieno in parte state ordinate con questo

incodimento da fanti Uomini, per ritrarre gli Uomini da metterfi ia pericolo di contraftare co' comandamenti di Duo; e per quella cagione fon tanto agram.nte mantenute, e difefe, ellendo di fatto, le fon pienamente ofervate, un riparo, che i comandamenti di Dio non fieno guafii. Se fi pani-à, pogniamo, un Monaco, che in Chita riderà, non ardirà in Chita di grandare una donna morofamente, e fimili. Adunque pare, che Platone abbia quella opinione, e da lui abbian potuo i Monaci prendere in quella parte la forma delle loro ordinazioni.

Ergo, ut a principio diximus, flatim a primis annis pueris &c. Ancora che da' primi anni i fanciulli non abbiano delta la virtù ragionevole, in tanto che la malizia debba loro effere attribuita a vizio, non che la vanità i nondimeno si deono coltumare ne' motti, e ne' giuochi onesti. Ora io domando que' giuochi, e motti onesti, i quali contengono l' efercizio del corpoo della mente, ancora che abbiano del vano, come dell'efercizio del corpo la palla, & altri giuochi, de' quali niuno s'usa alla guerra, o per adoperar l'ira. E giuochi, o motti dell' efercizio della mente, come il giuoco de gli Scacchi, o dire certe parole, che turbano la lingua, come: La ftroppa zempestata fa eli stroppetti tempestaticci, Le quali cose tutte non hanno fine se non vano; ma s' esercita nondimeno nell' une il corpo, e nell'altre la mente. Ora fi rifiutano que' giuochi, e motti, ne' quali non s' efercita il corpo, nè la mente, quali fono quelli, che dipendono dalla fortuna, quali fono i giuochi delle carte, o de' dadi; o quelli, ne' quali quantunque vi fia esercizio di corpo, o di mente, hanno congiunta nondimeno la disonestà, quale è il ballo; e que' motti, che pajono onesti, & hanno sotto se disoneflà. Poi generalmente si permettono tutti que' giuochi, e motti, che perrengono alla ragione per la guerra, o per la pace, come schermare, ordi-

nare un giuoco di governo, e fimili.

Quemadmodum iacere debent junivest soram fembus, sedere illis ére. Sono alcuni, a d'a qui la volation i circever piacere, & alcuni altri, da quali n'a babiamo riceveti, e ne vogliamo ricevere. Apprefio fono alcuni benefatori perpettuj. & alcuni temporali s e de' temporali si alcuni pubblici, alcuni riprivati. A' quali tutti, in quanto alboiamo bifogno del loro ajuto, famo minori, à ubbligati, in quanto minori s, è ubbligati, famo tenuti a dimofirarci in parole rali, & ancora in atti, accionchi appaia più l'affezione del noftro cuore. Egli è vero, che feconta le parole, che fono uface coloro, che hanno imperario E ficcome diverté fono quelle, che s'ufano con un'altro, coal gli atti dovrebbono effere diverfi, per gli quali fi fignifica la noftra affezione. Adunque ci à Dio, il Magifarto, i Vecchi, gli Uomini ciccellenti, che fanno, & hanno fatto, e poffono fare de' benefe; i e noi n'abbiamo bifogno, e ci conofciamo obbligati, ma in diverfe modo. Die è fograno beneferore, e di

tinuo gli fiamo tenuti, e ne fiamo bifognofi, & a lui non possiamo rendere servigio niuno. Adunque c' inginocchiamo, ci atterriamo in dimostrazione della nostra miscria, e del nostro bisogno d'essere sollevati, come avviene a coloro, che sono caduti, e ci trajamo la beretta, o il cappello, o il capuccio in dimostrazione, che il cappello, o la beretta è segnale di libertà appresso gli antichi. Ancora leggendosi la Legge Divina, o l'Evangelio, stiamo in piedi senza beretta, per dimostrarci pronti ad efiguire tutto ciò, che ci è comandato dalla Legge, o ordinato nell' Evangelio, come ubbidienti fervi s perciocchè i fervi ministri si domandano Statores, & a Dio affiftono le migliaia degli Angeli per fervitori. A' Magistrati, a' quali non credesi poter nuocere potenza niuna umana, e i quali per confeguente credefi non avere di bifogno di niuno, & efsere atti a beneficiare ognuno, s'atterrano gli uomini, e basciano loro o i piedi, o la mano, come è il Papa, l'Imperatore, & altri Rè, senza stare in picdi. Ma que' Magistrati, che si credono dipendere non solamente da Dio, ma aver bifogno de gli uomini, ricevono l'onore con lo stare in piedi con la beretta in mano, in dimostrazione della prontezza d'ubbidirgli, e di mantenergli per lo beneficio pubblico. E questo stare in piedi è diverso da quello, che s'usa nell' udire le parole facre; perciocche questo s'appresta, fe fosse comandato; e quello s'apprelta, perchè si comandi; e quelto si fa comparendo altri dinanzi al Magistrato, e poi si siede, o si sa, quello, che più piace altrui, & all'udienza fi fta fempre pretto, perchè fi comanda tuttavia. I Papi, gl' Imperatori, i Re, & i Cardinali, quantunque non comandino fempre, nondimeno vogliono, che i ministri loro, che fono intorno, sempre stiano in piedi senza beretta, acciocchè mostrino d' aver cosa da comandare. Similmente s'onorano i Vecchi con lo stare in piede, e fenza beretta, per lo beneficio pubblico, che s'è ricevuto da loro della generazione, dell' allevamento, e dell' integnamento, che fono atti a dare, di cui parlò Platone nel primo Dialogo. Ma dubbio è, fe fi vuol piacere da uno di coftoro particolare, fe fi debbano fare atti alcuni diverfis e pare fecondo me che sì, cioè domandando inclinarfi alquanto, e ringraziandogli basciar loro la mano, perciocche per lo inchinar la testa fi mostra il bisogno, e per lo basciare la mano il beneficio ricevuto. Il basciar de piedi, che si sa al Papa, io crederei che sosse proceduto da quella ragione, dalla quale è proceduto il basciar la mano, cioè dal detto d' Esaja: Quam pulchri pedes evangelizantium pacem. Se la mano fi bafcia, perchè fignifica l'opera, che si fa con la mano: perchè il piede non dee fignificare l'opera, che ti fa col piede, come quella de gli Evangelisti, e degli Apostoli, dell' uno de' quali è successore il Papa r Ora io non crederei, che a coloro, a' quali non si dovesse onore per lo bene pubblico, che atto pubblico si dovesse dimostrare per beneficio privato ricevuto, o da ricevere, acciocche non avvenisse, che un maggiore, o uno uguale onorasse un mi-

nore, o uno uguale, e si perdeste la distinzione dell' onorare, e s' introducelle la lufinga, & avvenisse quella confusione, che è avvenuta a' nostri di. Quis tonfura modus fervandus enique, quibus vestibus &c. Della riforma del veltire col rimanente, come di dote, di conviti, e di fimili cofe, edel radere le barbe, e de capelli, io n' ho vedute far molte, e niuna servarsi; e la ragione è, che non fifanno giuste. Ben prestano materia d'ingiustizia, perciocchè alcuni sono puniti, dove infiniti se ne vanno impuniti. Ora non si fanno giuste, perciocche gli stati sono nelle mani de Magistrati, che non dipendono da' popoli, anzi i popoli dipendono da loro; nè effi vogliono soggiacere alle leggi, nè sua famiglia, nè la sua Corte, nè gli amici fuoi, ne le amiche, i quali fottraggono dalla legge con privilegi indegni, e di doganieri, e di bargellati, e di cavalierati, e di dignità fenza foggetto, e fenza neceffità, Perciocchè i Signori, quando a torto hanno afflitto alcuno difabbidiente, cui volevano male, permettono, che per difusanza s'annulli la legge. Ora è cosa molto difficile da trattare, perciocchè il vestire onorevole porta con esso lui speta, e conviene solamente a Magistrati, & a persone, che abbiano eccellenza oltre a gli altrise il più delle volte la roba, per cui si sa la spesa, è nelle mani di coloro, che non hanno l'eccellenza. E perchè l'eccellenza non fi giudica, se non per certi gradi di dignità, forse simili gradi furono trovati da prima da coloro, che non erano così eccellenti, per avere una pruova da farfi uguali a gli eccellenti. E molti per vie non diritte ottengono questi gradi, & altri lasciano i loro mesticri, e si danno cagioni da far molti mali i senza che come si mutano gli abiti delle Nazioni, così fi mutano per viva forza quelli della Città, che non hanno signoria certa perpetua, come sarebbe quella d' una Repubblica, che non dipendelle da altrui &c.

Dicis nempe istos &c. Se altri è ammalato, e mangia come suole, o sia venuta la febbre per istemperanza, o nò, le medicine non giovano alla infermità. Adunque la infermità può venire e dalla maniera del vivere, e d'altronde. Ma la maniera della vita nella Repubblica, se è buona, non può producere cofa, che possa essere corretta dalla legge. Ma se la maniera della vita è rea, e produce cosa da correggere per la legge, sempre ne produrrà, siccome la Medicina può ammendare quella infermità, che è stata prodotta da stemperanza, la quale se non si lascia, non si lascia l'infermità. Ma di fopra abbiamo detto, che la pena della stemperanza si è l'insermità se la pena della rea vita fi è il castigo della legge i e perciò , seseguiterà istemperanza, perverrà alla morte; e nella rea vita o alla morte, o alla povertà, o al bando, o all' infamia. Ma il corpo della Repubblica, se non si rimovono quelle cagioni, che gualtano la Repubblica, fenza dubbio le leggi non giovano nulla, cioè che i Nemici non la turbino, nè i Cittadini, I Cittadini non la turberanno, se le leggi saranno buone, giuste, & osservate, le quali consultono nella dispensazione de Magistrati, e poi nelle leggi particolari. Ora fenza dubbio le leggi particolari, come: a dir consratti, e fuccedioni on faranno cagione di fodizioni, fi fono bonoe, e giulte, ne' giovano fe non a quello, perchè fon fatre. Ma la difpenfazione de' Magiltrazi iniqua o agione dell' infermità, che è curata dalla legge particolare, ma produce un'altra infermità, alla quale fa di bifogno di forte medicina; e in ciò non è fimile la maniera della vita del nualato themperato alla maniera della vita flemperata nell' iniqua difpenfazione de gii ufej:

Dicitque non prius &c. Nota ben quelta autorità, che Platone crede,

che si possa medicare con incantamenti .

guid vero sonne hot in illu gaziofam. Se un Medico dice di guerire un malato fenza musamento di vita, io credo che ràp iù graziofo, che non farà fe voglia il musamento. Ma fe la vita ècagione della malattia, non credo io, che gl'increfa il mutamento. Ora coloro, che governano, fe ell occupano i signoria, fanno contra ragione, e postrebbono produrre feditorni ma nol credono, fe bene è lor detto, nè vogliono effere medicati di queflo errore, perchè lo reputano migliore, che la disfendizione giulta.

### 575.

Apollini autem Delphies. Quinci è da notare, che nelle cofe della Reliègione tanto è da ordinare, quanto ha rivelato Dio o in iferitun, o in voces e che la fepoltura de 'morti, e l'efequie pertengono pure alla Religione, è non alla civilità, come hanno creduto molti e che quello è Dio, e padrone di ciafcuna Parira, Città, e Nazione, il quale è Dio di tutta la Terra.

Constat utique, quod sapiens est fortis &c. Qui m'avveggo, che non à fempre vera quella propofizione, che diffe di fopra Platone, che nelle figure maggiori fi vegga meglio quello, che fi cerca o bene o male, che non fi fa nelle figure minori. Perciocchè più agevolmente ficonoscono le Virtù nell' Uomo, che non si fa in una Citià; perchè nell' uomo sono naturali, & in una Città artificiali, e similiudinarie. Perchè non è maraviglia, se Socrate non vede nella Città le Virtù, nè forse nell' Uomo. Il che si può provare così: Nell' Uomo è la Prudenza, che giudica, qual cofa fia temperata, forte, e giusta; & appresso ci è la Temperanza, che manda ad eseeuzione il giudicato temperato, siccome la Fortezza il giudicato forte, e la Giustizia il giudicato giusto. Ma la Temperanza riguarda le cose di fuori, cioè le cose, che abbiamo a far con altri, che noi non samo scarsi, nè avari, nè ingannatori, nè fimili, e che ajutiamo gli oppreffi, alla quale fi congiugne alcuna volta la forte, se altri per morte ce la facesse tralasciare, Ma la Prudenza nella Città dee far quel medefimo effetto, cioè vedere quello, che si dee fare dentro, e suori, e come si dee essere sorte. Adunque la Temperanza della Città, se riguarda le cose dentro, sarà l'esecuzione di tutte le leggi poste intorno all'elezione de' Magistrati, intorno Gg 2

a faiari, a' contratti, a fimili cofe, le quali fono fiare comprefi fotto leggii. Ma la giulfitia riguarderà que, che tratta la Città con alpre Città, s. due far guerra, se des foccorrere gli opprefii, gli amici, se dar vittonglia agli efectiti; s. fimili. Forteza des efferes, per tema d'ellere (pegiogana, o ru-bata, non si partire dal dowere. Ora quelle sono le Virtù della Città, per-ciocchè la Città di comune confentimento si quelle cos per buone, s. non alcuni particolari. E da queste poche parole si può comprendere, quanto s' inegani Platono, che non ha vedure quelle mmagnii grandi delle Virtù.

cittalinesche.

Etenim hae ipfa in consiliis perspicacia &c. Se questa Città abbia, o non abbia la Prudenza, non credo che per le cose infino a qui dette sia provato. Anzi la Prudenza il più delle volte non si consucra, nè si può confiderare nelle leggi, come per cagione d'esempio nelle leggi della Religione, quantunque cicca, de' Pagani, le quali fono state date da Apollo, che Prudenza umana avrà qui luogo? E nelle leggi civili, che diede Licurgo a' Lacedemoni, e Solone a gli Ateniefi, non ha parte niuna Lacedemona, o Atene, effendo stata la Prudenza d'un cittadino solo, siccome Prudenza è di Socrate in formar quella Città, e non della Città, Senza che dice Aristotele nella Rettorica, che la legge, se dee giovare, dee comprendere quanto più casi può, in guisa che non rimanga nulla alla Prudenza de' reggenti, & esti sieno puri esecutori. Ma perchè la Città non ha da sar sempre co' fuoi, nècon quelli, a' quali possa imporre leggi, è di necessità, che la parte, che riguarda i non foggetti, sia foluta da leggi, e quivi si polla ufare la Prudenza; la qual parte di Prudenza secondo i Rettorici dee riguardare l'utilità. Ma di ciò altrove. Basta al presente, che non possiamo fapere, fe fieno prudenti questi cittadini infino a tanto, che non fiveggano le loro operazioni. Ora non è differente la Prudenza, che s'usa nelle azioni umane, civili, e morali, da quella, che s'usa nell'arti, come dell' edificare; perciocchè così fi riguarda il convenevole in quelta, come in quella. Ma nell'arte pogniamo dell'edificare non nasce mai opinione, che aleri abbia voluto male edificare, se avesse saputo bene edificare. E perciò il malo edificatore farà reputato sciocco, ma non malvagio; cioè la pena fua farà beffa, e non biasimo; ma in colui, che opera male, si presume, che la Volontà pecchi, e non la Prudenza; perciocche più impedimenti ha la Volontà, che non ha la Prudenza, falvo se non sosse la Prudenza ingannata da uno accidente non pensato. Là onde alcuni vogliono, che sia accompagnata da fortuna, e perciò è biasimata I imprudenza, quando non s' è usata ogni diligenza, potendo guadagnare la lode della bontà, dove nell' altre arti non si può guadagnare, se non la lode dell' eccellenza. Questa cola vorrebbe più pi namente, e distintamente essere distesa. Ora diciamo più chiaramente: più biasimata è l'imprudenza nell'azione, il cui fine è lodato, o biasimato, di bontà, che non è quella dell'arti, il cui fine è lodato, o bisfintato d'eccellenza. Persiocché quaștio è da più l' effer bisone, che eccellente, stanto maggiormente vi ii doveva attendere, e confiderarei e ciò è quando nell'uma, e nell'altre s' è figuo trassurato. Ma quando l'imprudenza viene da natura, nell'arte si ride, e nell'azione s' ha compassione.

Ergo ex minima quadam gente &c. Siccome la mente umana, la quale. stando nel cielabro, è picciolissima cosa, e nondimeno governa tutto il corpo, così effendo picciolissima parte della Città i rettori, governano, tutto il corpo della Città. Ma jo ci truovo gran differenza; perciocche le membra tutto del corpo infieme col cielabro fono state ordinate, e satte da una cosa diversa da loro, e non esse membra hanno constituito il cielabro loro supertore, nè il ciclabro è atto a fare l'usicio dell'altre membra, ne l'altre membra atte a far l'uficio del cielabro. Ma nella Città ciascun de Rettori è atto a fare l'uficio de gli altri cittadini, e gli altri cittadini il loro, & essi gli hanno constituiti. Ora trapassa di governo di gran lunga il cielabro l'altre membra, le quali sono sorde, e mute, se non ad ubbidir lui. Et è tra loro quella differenza, che è tra gli uomini, e Dio. Là onde non mi posso maravigliare assai d'alcuni, che antipongono tanto al governo di più quello d'un folo, e spezialmente perpetuo, & ancora più per successione, chiamandoli veramente capi; non essendo più prudenza in uno, che in più, nè quella medefima sempre, nè passando per successione come la roba. E così è risposto alla similitudine delle membra proposta da Agrippa alla plebe Romana, che ufa Paolo.

Quam confervationem. La fortezza confile in non temere, se non quelle coré, che la legge gluitie da tremer e dedicara re quelle coré, che lon da defiderare per conservazione della Città, e che si faccia, perchè è così ordinato, e non per natura, o per fervità. Aduque pure faramo forri i Rectori, se mè per fatica à ristrarramo da configliare quello, che si convine ne per bene, nè per male s e parimente se' i lavoratori nè per premi, nè per desari si lascranno mowere, che non ilactino, che i migliori goveraino.

Omatus quidem est etc. Se non fi ristringe la Temperanza a quello, che s'opera con ello noi, diffinguendo la quello, che s'opera con ello noi, diffinguendo la quello, che s'opera con l'altre viral. Ora wedi la vanità di questa diffinzione. I piggiori lafciano gionoregiare i migliori questa l'Emperanza. Ma domando io, se folamente il lasciargli sgaoreggiare è Temperanza, o. l ubbidirgli ancora. Se il lasciargli signoreggiare commente è Temperanza fenza ubbidienza questo è nulla; ma se con ubbidienza cessa la Giustizia, la quale consiste in fare il loro mediteri, che nade cal comandamento loro.

Il rimanente delle chiose intorno a gli altri Libri della Repubblica di Platone si perde.

CHIOSE

# CHIOSE INTORNO IL PROTAGORA DI PLATONE.

## Ex Protagora vel Sophifia, Platonis,

### 227. 8.

An videlicet venatione illa. Socrate usava la caccia intorno alla bellezza d'Aicibiade. Se diciamo, che la bellezza, fosse in luogo di siara la bellezza, et acciatata, e presa quando era trovaza da Socrate, maggiore, che non era stata vedura prima, se è quello, che disse Dante: lo non vi visit intre voltre accora,

Che non trovassi in voi nuova beltate.

E quello, che diffe Seneca avvenire a lui contemplante il Mondo in certa pitfola. Ma fe la bellazza è in luogo delle macchie, e delle tane, nelle quali fi riparano le fiere, è da dire altro, cioè che veniva da cogliere quello, che fi coglie dal contemplare fecondariamente la bellezza, conciofa cofa che nella bellezza giaccia la divina, fecome fera ia macchia.

#### 15

Nem mibi fape bodie in disende fuscurrit. E' da notare, che fegnale d'a micizia, e di benevolenza el il difindere, « a sprovare l' opinione d'alcuno, e lodare gli feritti fisoi e dall' altra parte di nemifià, e d'odio l'accurac, e il riprovare l'opinione, la binfamrapfi féritti. Penchell Caro per avventura non in tutto a torto fi duole di colui, che gli ha biafmata la fua Canzone.

Quando non convenga vagheggiare.

### 16

In Referitm minime illum interber. Pare, che Socrate abbia opinione, che quando altri non è dove s'impara, possa riguardare i begiovani, acciocchè per la contemplazione d'esta bellezza passimo ad altra bellezza. Ma quando siamo intorno a quella sconda, che è principale, il che avviene, quando et troviamo ad ustime regionare a valentuomini, non è lectio abbassarci a mirar simili giovani. E perciò aneora i Predicatori sgridano i vaggheggiatori, quando in Chiefa guatano le donne.

## 26.

Sedere beie licet. Suole Socrate spaziare dopo il ragionamento, e spezialmente quando è stato a sedere; e qui è introdotto a sedere senza colorata cagione contra l'usanza sua. Quando

Quando s' insegni volentieri.

27.

R Elerom equidom, o gratiam infaper babelo. Quando altri sa alcuna novella pertenente a tutti, la quale per altra via esti poco dopo intenderamo, s'assiretta d'esfere il primo a diria per averno el iprunio, q'o l'obbligazione. Ma quando altri ha imparata alcuna scienza, o screttoper ventura, o con fatica, non si cura insignarla, s non gli seguita premio, o obbligazione grande, o gloria. E sorse che Socrate racconnava vostenieri questo ragionamento, perciocchè era congiunto con sua lode, e col biassimo di Prozgora.

Ufanza antica di buffare a gli ufci.

29.

Ostimm menm baculo vehementer pullavit. E' da notare, che gli antichi non avevano martello, o merlette di ferro appiccatl a gli ufci,
ma o recavano con ello loro una verga, o quivi appo l'ufcio era prella
per ciò.

40.

Ego vero viri magnanimitatem &c. Conosceva Socrate il vigore d'Ippocras, veggendolo venire a quell'ora : e la turbazione, non dicendo perchà venisse a lui.

Della correzione, e dell' insegnare.

...

N UM aliqua injuria te Treasgures afficis? Se altri vede altrul errare fe non lo correggie nelle cofe pertenenti alla cofe della bonch, pecca, e perciò fu lodata la correzione firaterna nell'exangelio. Ma fe altri vede altrul errare nelle cofe pertenenti all'intelletto, ciol nell'Arti, o nelle Scienze, il Gomanda fe peccati a non correggerlo, e pare, che si e nondimeno la cofa fla altramente, perciocchè quando altri corregge colui, che rerrore nel cofunni, ancora che lo facelle per parere più lanto dell'errante, nondimeno tanto è il guadagno, che fe net rae, che è tolleralia Ma quando altri corregge gli erranti nell'Arti, o nelle ficienze, non fi crede che lo faccia per Carità, ma per vangiforia; le perciò fe l'una correttione, c'è l'altra è focteta, è direvuta; ma quella ficcretza è ferza pre-

mio perciocchè altri fa quello, che fa il correttore, e perciò minore diventa la gloria fiu e, e non ha premio niuno. Là orde io mi foglio beffare di d'Ariflotcle, che dice: Monto Sorrate, Monto Platone, ma puì amita la Verirà, quafa cho lo fooprimento della verirà non fia congiunto con la gloria fua. Ma lo infignare fi fia o de' Coltumi, o delle Scienze, e dell' Arti, e a laficiando di quello delle Scienze, e dell' Arti i o dico, che altri infigna volentieri a chi ne vuole fapere, fio non teme di perdere l'eccellenza, la quafa fi perde, quando altri fa quanto tu; fe crede di trarne denari, come ràccua Protagora; fic non teme, che altri gli fai ingrato, attribuendofi quel, ch' è d altrui, come fa Paolo Manuzio; fe non crede, che altri voglia fapere per beffarfice.

43.

Ino certe & te fazientem reddet. Qui lafcia inquam, & inquit, e non dice di volerlo fares e pure ufa la maniera narrativa, e non la rapprefentativa. Cicerone proteftò, quando gli lafcio, di volerli lafciare.

45.

Ego & union fume c. Pare, che ci fipaventi da domandar favori ad altrui la gioventi, pericoche in on ci conolciano atti a meritar la coda domandata, e temitamo di non effere tenuti sfacciati, domandando l'altrui & appreflo pare che ci fipaventi il non avere dimeltiche zza, percioche la dimeltiche zza decretche la dimeltiche zza decretche la dimeltiche zza decreto ulogo ma compratori, e venditori. Li onde quelle teufe addette qui da Ippecrate non doveano aver luogo con Protegora, il quale andava per le Città nobili della Grecia per vendere la feienza a giovinetti, & invitavagli.

,-

Negue enim fommo mane exit Protagoras. Ancora che Protagora non in parta di cala la mattina per tempo, e che fiefle tutto il di ne cià, non è perciò, che Ippocrafio, che ha fretta, e voglia ardente di udire Protagora, non debba andare avanti di per faziare, e fiegener queffa fia voglia, siccome molti andarono avanti a lu, poiché gli trovarono figraiare con eflo lui. Ma Socrate doveva dire, ch'egli dormiva a quell' ora, o che fludiava, o faceva altros perche non era da impedito), e da turbato.

228. 2.

Die age, o Hippocrates &c. Ippocrasso può insegnar medicina, e guerire gli ammalati; e Policleto, e Fidia possono insegnare scultura, e far delle delle statue marmoree. Adunque non è vero, che se altri conducesse con falario Ippocrasso, che lo facelle per divenir Medico, perciocchè lo potrebbe ancora condurre per divenir fano se fimilmente fi Potrebbe condurre Policleto, e Fidia, non per divenire Scultore, ma per divenire possesfore d'alcune belle statue. Ma quando altri conducesse un Predicatore per divenire uomo dabbene, nol conducerebbe, perchè lo facelle Predicatore. Ora fono molti, che imparano l' Arte della Gramatica, non per infegnarla, ma per parlare, & iscrivere secondo le regole Gramaticali; e similmente imparano di fonare la citara, e di lottare, non per infegnare le predette arti, ma per usarle, quando tornerà loro bene. Nè è vero, che Ippocrate imparasse Gramatica solamente per vanità di sapere, e non per usarla, quantunque non la volesse insegnare. Pereiocchè lo 'nsegnarla ha per avventura, del fervile, e del mercenario; là dove l'ufarla ha del gentile, e del magnifico. Ma quando Ippocrate vuole comperar la feienza da Protagora, non ha animo di venderla, e di quelto fi vergogna, e s' arroffa; ma ha animo d'usarla in Senato, e nell'azioni civili, nè è da credere, che lo faccia solamente per vanità di saperla.

10

Et qua ratione Policleto &c. E' da porre mente, che Policleto, come afferma qui Socrate, su Scultore, e non Pittore; e nondimeno il Petrarca lo presuppone essere Pittore, dicendo:

Per mirar Policleto a pruova fiso.

Perchè fia reputata vergogna lo 'nfegnare a' fanciulli. E contra i Dottori che allettano gli Scolari.

22.

HEIE Hippocrates erabais. Sono certe Arti, le quali non è vergogna ad imparare, o ad efercitarie, ma ad infegnarle per le perfone, alle quali s' infegnano la fine a fine a fine quali s' infegnano la fine a fine a

### OPERE DEL CASTELVETRO

242

fviano gli Scolari, e que' Medici, che si vanno proferendo ,e i dicitori di piazza, che invitano le genti ad ascoltargli.

#### 28

Sapintiam profest, que homies est dicerdum facuati reddunter. In ono fon perché Sorare rifinit quello floggetto intorno alle parole, focome a foggetto, intorno al quale fivivigeno molte Arti, la Gramatica, la Metrica, la Rettorica, la quale è quella, di cui parta qui piporcare. Ma ficcome Gorgia fi lafciò friare da Socrate dal foggetto di quelta Arte, così fi lafcia necosa lopocrato.

#### 41

Cytharifia nempe iifdem dicendis. Simile argomento usò contra Gorgia, ma ciò è da negare, perchè l' Arti prestano gli argomenti, ma non la parlatura convenevole.

#### 44

Ignoro Herule. Fa Ippocrate troppo feiocco. I Soffit fi vantavano di fare altrui favio, cied di infignargli uni arte, per la quale regionale di ogni cofia, come ciafcuno artefice ragiona della fiu arte. Così faceva Ippias un Gorgia, e Protogora non fi vantavano così largamene, ma ficontentavano d'infignare la Rettorica, e la Civile. Il che non è verifimile che non fapeffe Ippocrate

Non è da imparare se non da Macfiri eccellenti.

#### 45.

An mo videt quento diferiminio de, Senon fi Ippocrate, che cofa cètò irmo alla quale fi debba girare l'infegnamento di Protagons, e lo voglia pagare, perché lo ammediri, è un pazto. Ma prefuppolto, che lo fapris, e cata della Civilità, come fi pone a motto ? E dobli a parcun de la pricato a perciono, è fi appli dire, che Protagona infegnate alcuma Arra nobile. Ma nondimeno fecondo me ancora, fi portribbe porre a pericolo commertendo fa lui e la ragione è che ficcome alcuno può pigigorare la deltreza del corpo fiuo, commettendo la maelro, che gl'infegna arte di dertezza, e la infegna maler coda altri può pigigorare l'ingegna fiuo, commettendo la a perfona, che infegna male coda altri può pigigorare l'ingegna fiuo, commettendo la perfona, che infegna male coda colmo, che avevano apparato da altrui, che da lui: cioè l'uno per difammaettare, e l'altro per ammaeffare.

45

Nemquid fi corpus tumm d'r. Agrolmente poteva rispondere Ippocrate a quello argomento. Nelle Città bene ordinate sono ordinate i Collegidalel Arti, ne' quali non sinon introdorte si non persone approvate e per icienza, e per bondt. La onde altri sinza domandare consssigno ai mici, a ka gli attempati, può commettere il corpo, o l'animo ad un di quossi artichei, the sono conventati, e del Collegio; e parimente poteva Ippocrate, seaza fare quello concilio de' parenti, a amici più attempati, commettere l'animo si so a Protagora, il quale era vecchistimo, se aveva dato faggio di se per tutta Grecia, se altra volta era stato in Atene, e v' aveva moiti diseposi, se ammiratori e loctaori in à amico niuno, o parente l'averbbe sconsigliato contra il comune parere, se non Socrate, che solo velva il vano della dottrina di uli. Perchè quelle parole non hanno molto vigore.

Sanità, Infermità, Defirezza, Pigrizia dell' Anima.

229. 2.

Onne Sophista, o Socrates, mercator &c. Il corpo vive per mezzo de' cibi, sta sano per temperanza de gli uomini procedente da convenevolezza di quantità di cibi, di dormire, d'efercizio, di falutevole acre, acqua, e d usanza de sani, e simili. S'addestra il corpo per l'arti dell' efercizio, come della lotta della palla, del faltare, del ballare, dello ferimire &c. Muore il corpo per soperchio di malattia, o per sorza; s'ammala per istemperanza procedente da cose contrarie sopraposte. Resta pigro, e rozzo, per non lasciarsi ammacstrare all'Arti soprascritte. Ma l'anima, per efere immortale, non ha bifogno di cibo per vivere, nè teme di morire, per cheche sia. Vero è, che è sana, quando è virtuosa, & inferma; quando è viziola. La Virtù procede dal confentimento della volontà al dovere, e'l Vizio dal confentimento della volontà a quello, che non è dovere. Ma il conoscimento del dovere è manifesto in guisa, che poche volte se ne disputa; e se se ne disputa, è agevole il ritrovarlo per la destrezza dell'anima, che naturalmente è in ciascuna. Ma la difficultà sta in acconfentire al dovere. Perciocchè non può feguire l'acconfentimento della volontà senza volere ancora il danno, o il dispiacere: il che è contra natura. S'aldestra l'anima con le Scienze, e le Arti; e resta rozza, e pigra, quando è ignorante. Adunque le Scienze, e le Arti non sono cibi dell'anima, nè fono per mantenerla in vita, nè per mantenerla fana; ma folamente per farla, e mantenerla deftra.

Infino a quanto è da credere al Sofifia lodante la fua Arte.

Sel cavendum est, amier, ne dum leustus 500 vissta ver. Uroste, o il cuoco, che vende i cibi, se egli il toda come saporosi, e delicati, non è da riprendere, perciocchè intorno a ciò si gira il suo meltere ie spi loda ancora come cibi convenienti a' sini, non sa male, ne insino a qui sa bisono come girali con Medico. Ma se te gli lodas come uti alla tal malattia, non gli fartibe da credere i perciocchè non si il calore del tuo stomaco, nè la una same, e per consiguente il tuo bissiono. E forse che il Medico non tel potrebbe dire. E questo farebbe un caso, dove il sano non babissiono del Medico, quantuque Galieno dica, che il si non ha bissiono del Medico. Ora se il sossista della carti, non sa male, non cliendo se sono locivo il a descritare, se ad addeltrare i' animos perciocche quasso si sono locivo il a descritare, se ad addeltrare i' animos perciocche quasso si suo microstro consignare con l'indicato sono locivo di activitare con l'indicato sono si con sono con la cuo sono con la considera con l'acco, come inductive della fantità dell'anima, altra bissione probbe consigliari con o l'indicato sono con l'aprendimento to con l'apprendimento tuo.

Non si può argomentare, che l' Artesice sia ignorante, perchè venda, o proseri l' Arte sua.

3.

HAUD feeus illi, qui disciplinar varias & r. Pare, che Socrate abbia sofpette l'Arti de Sossiti perdue ragioni : e perche le vendono a denari, e perchè le vanno proferendo nelle Città forcitire. Mà a me pare, che il vendere, mostri che seno buone, trovandosi comperatori altrimenti convertebbe, che le donassiro i e vanno per le Città per sa rintendere, che hanno di quella mercatanzia, la quale è migliore, che non è quella de gli altri e ciò nasce da considenza.

Il sapere il male non è male:

14.

M longe gravius pericalum est in disciolinis. I cibi si rapportano a casa nello stomaco, estendo stati mangiari a la taverna, e si portano nel vasello, estendo stati comparti e questi, primache si mangiario, si possono giudicare. Ma poiche si sono mangiari, non si possono giudicare. e serva gran turbamento dello somaco, e della sinità non si possono recere. Ma le dottrine si possono portare a casa nel libro, e considerarle in compagnia de gli

de gli amici savi, quali sieno. E si portano a casa nella memoria, e si posfono giudicare, prima che s'approvino, e lasciare, senza nuocere all'intelletto, o alla volontà ; anzi con giovamento grande. Là onde la cofa sta dirittamente in grado contrario a quello, che diceva Socrate.

Quo audito cum aliis communicabimus. Se è vero quello, che ha detto, che la dottrina apparata subito sozzi l'anima, siguita che il domandar configlio poi, sia vanità, e spezialmente dovendone domandare a que', ehc non fono meno fospetti di Protagora, cioè ad Ippia, & a Prodico; i quali erano similmente Sofisti, e venuti in Atene per vendere la loro mercatanzia.

15.

Et ixerelli vellibulum sermonem &c. Non mi parc cosa convenevole, che fi tralafci di narrare il ragionamento, che fu memorevole, poiche fu terminato come disputa, e su da tanto, che tardò loro l'entrare in casa.

Se si richicda più diligenza ad imparare una Arte per esercitarla, o per infernarla.

Discebatque ea mente facultatem eam &c. Adunque sono alcuni, che imparano alcuna Arte per infegnarla, & alcuni per efereitarla; e parc, che coloro, che la imparano per infenarla, la debbano imparar meglio, che coloro, che la imparano per escreitarla. E nondimeno dovrebb ellere il contrario, e spezialmente in quelle Arti, dove l'applicare gl'insegnamenti all' efercizio è cosa difficile, conciossa cosa che l'Arte imparata s infegni fenz' altro rispetto nella guifa, e con quell' ordine, che s'è imparata; ma non si mette in opera così. Anzi si conviene ben considerare il fatto, a cui s' ha da congingnere: pogniamo, la Rettorica ci può infignare, e ci mostra, come effer dee il Prolago. Come altri l' ha imparato, lo sa insegnare; ma in fare un Prolago conviene non solamente sapere l' Arte, ma vedere, e considerare il fatto, e giudicar quale maniera di Prolago si convenga: che è cofa malagevole.

Mulcens eos voce tamquam Orphens quidam. Non mi piace la persona d'Orfco in questo luogo, perciocche bisognava presupporre, che i giovani, che figuitavano Protagora, allettati dalla foavità del fuo parlare foffero falvatichi, ed alpestri, e non nobili, e desiderosi d'imparare. Ma più sarebbe convenuta la persona d' Ercole Gallico.

230. 2. Neque

230, 2,

Neque mirum videri debet, si Pausania est carissimus. Questo motto ha del Satirico, nè conveniva a questa narrazione.

5-

Sapientifimus enim divinus vir mihi effe videtur. Io non fo, come Socrate posta dire di Prodico queste parole, se mai non l'aveva udito, come presuppone tuttavia, e qui, e poco appresso.

Astuzia d' imparare senza costo , o obligazione.

15

A Tyue hujus rei compotem fors se spesa semilioriate tasa. Queste parole pueveano aver due sentiments o che il presente dedesarve d'accostrate a Prenagura; o che volevano signi di pue seminetres questo; e se lo preteva dare, e perciò disputato. Ma bisspan considerare, che si odicetti ad alcuno: Tu non sai la dottrina del prologare, & egli mi dicesse che is no dicesse di ciò la dichiardise i o la impararei fonza collo, quantunque egli sosse avezzo a venderta a danari se così mi pare voler fare in questo luogo Socrate con Protagura. E so che Gio Bastis Pigna usi questa are con persone con protagura. E so che Gio Bastis Pigna usi questa are con persone letterate; e le cosè imparate a questa guisa riponene suoi Libri come suce.

Dello infegnamento fotto velame.

17.

Vileris, o Socrates, recile faluti moe confuiere. Questa risposta non è a tempo, perciocché Socrate non aveva proposto di volergii parlare fecreto, o paleé. Ma Protagora non fapendo che fi volesti ficcome civile domanda, fe gli voglia parlare fecreto, o paleé; e Socrate per rendergii corresia, che gil li o giudichi, picci se vuole rendere conto della fus dottria na in Kercto, o in paleé. Ma quamto a quello che dico, che sia meglio ad insignare ficata volo, o con velo: è da dire, che coloro, che vegliono infegnare dottrian notiva, e manifellamente falsa, non farebono assictuato e non utilifero alcun velo diverdo dalla dottriana i c cedi fece Frate Alberto da Innola appresso il soccaccio. Parimente coloro, che vogliono infegnare dottrian non tocto, ma giovovole, la quale nondimento fareputata notiva per

informazione data di lei falfa al Mondo, conviene che ufino velame, intmo a tanto che sia conosciuta la sua bontà : e pare che perciò Cristo Signor nostro parlaffe alcun tempo in Parabole; e S. Paolo fi mostrava Giudeo. Ancora infegnano forto velame coloro, che vogliono far cara la loro dottrina, conciolia cola che sia da meno intesa, e con maggior satica i la onde come chittfa bellezza è più prezzata, e goduta più graziofa; così dottrina ritpofta è più stimata, & avuta più cara da coloro, che l'imparano. E percio con ragione molti giudicano, che le cose della Religione, che si deono avere in riverenza, non sieno da vulgarizzare, e da accommunare ad ogni manicra di perfone. E così fece Picagora della Filosofia, che sotto allegorie, e numeri la teneva nascosta; e così secondo alcuni sece Omero, & a'tri Poeti, celando la verità fotto savole. Ma ci sono di due maniere di velami, e d' ofcurità. L'una è quando s' infegna fotto allegorie per parabole, o favole, o numeri, o fuoni, o figure ritpondenti alla cofa infignata proporzionalmente; e tale fu l'infegnamento di Pitagora, e d Omero fecondo alcuni, e di Ginlio Camillo. L'altra è, quando s'infegna con ofcurità di parole, e di fentimento, quantunque altri non ufi velame diverfo; mal'ofcurità di parole sa quello, che sarebbe il velame; e tale è Aristotele, e sorse S. Paolo. S'ufa ancora un' altra via. Altri mostra d'essere quello, che non è, cioè usa alcuna diversa arte che non ha proporzione con quello, che vuole infignare, per accattare benevolenza, & ula quella arte, che è graziofa in quella Città, o appreffo coloro, a cui vuole infegnare quell' a tra. E tali per avventura fono coloro, che per infegnare l' Evangelio fi mostrano Filosofi, come mi par d'avere letto d' Origene; e forse tale era Orseo. che sotto spezie di sacrifici s' apriva la via ad insignare Rettorica, e Sofiftica, che non farchbe stata ascoltata, se prima non fosse stato conosciuto. E i Luterani s'hanno acquiftata credenza con le scienze; là onde Papa Paolo Quarto ha dannati con fondamento tutti i loro libri ancora non pertenenti a Religione.

53.

Perum quidinum fix ex hae confuendaine tua reportaturus de. Non propose la prima volta Socrate in quella guifa; ma diffe, che Ippocratevoleva effera de maggiorenti nel commune, e se accostandos a lui acquisserbbe quella maggioranza. Ma ora, & assa vanamente, muta domanda per fare, che Protogora altres s' aggiri.

### 231. 3.

At vero won id dumtaxat exquirimus &c. Di sopra Socrate parlando con Ippocrate sce quello argomento, in guisa che è ripetuto qui knza giovamento niuno.

13. D:

13.

In ome crosem non incidit & Cr. 10 credeva, che l'arte del Sofila folfe una, c che tra loro non folfe differenza, fe non del modo dell' infegnare, e non della materia. Ma f. gli altri Sofili infegnavano le Matematiche, non erano Sofili, & infegnavano quello, che infegnavano i Matematich, che non erano Sofili. È fe erano da tanto, che lapellero operare, che i giovani, che le odiavano, nel e volvano imparare da gli altri se imparafero da lorto, erano da effere lodati. Ma forfe vuol dire Protagora, che gli altri Sofilit dicono d'infegnare tutte le Arti, & infegnavano già le infegnare, a lafeiare, e non infegnano quelle, delle quali ri lanno bilegno, e che non fono infegnate per gli altri, con tutto che fi vantino d'infegnarle, occupando i difecpoli in quelle, e facendo loro palare il tempo-

19.

An intelligo quod vis Protagoras. Aveva detto Protagora, che il fito magillerio fi reggeva intorno alla Cafa, & alla Città, cioè all'Economica, & alla Politica, e nondimeno Socrate non facendo menzione dell'Economica, fi riftringe alla Politica.

23.

Id quidem, o Protagora, doceri non posse putabam. Se l'arte del reggimento civile fi Polla infegnare, o no, è da dire, che fi può confiderare il reggimento, avanti che sia constituito, o poiche è constituito. Se si constdera prima che sia constituito, si può insegnare in universale, cioèche dee aver due parti, l'una forestiera, la quale ha per soggetto l'utilità; l'altra interna, la quale ha per foggetto l' equità, o la parità necessaria; e domandasi giulto, & ha rispetto a conservarsi tra' cittadini; siccome la prima ha rispetto a conservarii tra forestieri; & ha ancora rispetto al conservamento particolare di ciascuno, e chiamasi dovere, o onestà non necessaria, perchè non è fottoposta a pena di leggi. Ora l'arte di conoscere il dovere non pare che ci sia, essendo maniscito a ciascuno, che ha sano intelletto, & esfendo dimostrato dalla coscienza, e spezialmente parlandone sempre i Vecchi, i Filosofi, i Predicatori. Ma il farlo è più difficile cosa per la sensualità, e per molti altri rispetti, che ce ne ritraggono; & in ciò ci è l'arte del perfuadere, cioè la maniera dimostrativa, per la quale s' ingrandisce il bene, e si diminuisce il male. Io so, che Aristotele hacomposta la Morale, & altri, ma poco giovano: cioè in quanto al conoscere è quasi superflua, conofcendofi il dovere; o fe è dubbio, non potendofi dar configlio fe non ful fatto. Ma quanto al giusto poiche la legge, nella quale fola consiste il giulto,

giusto, costringe, e comanda, ognun vede qual è, e lo sa volontariamente, o a forza. Ma fi domanda intorno a quale equità fidebba constituire legge; & è da dire, che non si può sar legge, se non intorno a quella cquità. che turbata rompe la compagnia umana. Adunque colui, che vuole far legge, dee proporre il danno della compagnia; e chi non vuole, dee dire il contrario. Nè altra arte si può insegnare intorno a ciò, che quella della Rettorica domandata deliberativa, la quale ancora s' usa in conservare lo itato verso i forestieri, proponendo quelle cose, che lo conservano. Vero è, che l' Arte Militare, che è una delle cose, che conserva lo stato, s' insegna. Ma fe si debbe sar guerra per conservare lo stato, cioè se riuscirà, o non riuscirà il fine del conservare, è cosa, che male si può insegnare, altro che per senno escreitato nell'Istorie, e nelle cose del Mondo, argomentando per via topica. Perciocchè fono tanto mutabili le cofe mondane, che fa più tofto bifogno d' indovinamento, che d'arte a faperfi governare ; poichè non basta a seguire la Scienza del dovere, ma bisogna ottenere il fine del conservare. Adunque per due rispetti non si sa arte delle materie soggette alla Politica: o perchè fono molto manifeste, quali sono quelle del dovere, e del giusto i o non manifeste, quali sono quelle dell'utilità futura. E ciascuno da se giudica, essendo il giudicio della Signoria o della Repubblica, o della privata i nè trattandofi fi domanda il configlio, perciocchè il Magistrato sarebbe come un pupillo. Adunque que Principi, o altri, che determinano fecondo il configlio del confultore le cause commesse loro, fono come pupilli: di che io mi foglio ridere.

Perchè diletti la Favola.

232. 1.

I Ruisem sahis fort fahalem arbitons. La Favola diletta i finciulli per la novità de femimenti trapaffanti il corfo delle cofe umane, per la compositione mirabile delle took, la quale cifendo in forma d'ilforia à confraire su infraesta dell'office and cultifice della della confraesta della configuratione la Soficia sono fara florori di biaffono, portiche infeguratione della configuratione della configurat

.

Sed quum tempus generationis fatale venisses. Quelto si fa con la credenza postra, essendo bene intese.

- 1

Ipfa Dii in terra visceribus ex igne terraque finxerunt. Tutti gli animali sono formati de' quattro elementi.

Diffribais ille. Prima farono fatti gli altri Animali, che l'Uomo, amcora fecondo i acredenza noftra. Ma Platone nel Timeo dice, che l'Omo fu fatto prima, che gli altri Animali. E nota, che le doti partite alle betife non farbebono loro di giornamento niuno, e fon a sveffero il governo della intelligenza non erranes che è detto infinto naturale, della quale mon d'a fatta menzione.

28.

Surripuit Vulcani, Minervaque artificiofan cum igne fapientiam. Di furto fecondo i Pagani ebbe l'Uomo l'intelletto, cioè la conofcenza del bene, e del male: E di furto, e contra il comandamento di Dio, l'ebbe fecondo la vera credenza.

29.

Neque enim fieri poterat, ut eam fine igne nanciscretur. Adunque il cenn non si truova nelle tenebre, nè a caso; ma fa bisogno a trovarlo di fuoco, e di luce; nè si può adoperar nelle tenebre, cioè a caso, che non è sonno, ma nella luce, e studiosamente.

37.

Principio falst ob bane cognazionem Does effe patentis. Perché l' Uomo tra gli Animali era partefice della divina forte, folo fi penoò, che gl' Iddii follero. Adunque per altro non fapera l' Uomo, che gl' Iddii follero, fe non perché avevano un non fo che di divino. Anzi, perché foli tra gli animali avevano del divino (i letp ono è altro che cofa avanzante gli atri animali) non dovevano credere, che ci foffe altro Dio. Ma io credo, che I' Tomo P Uomo per l'infermità sua conoscelle, e credesse, che sosse Iddio, siccome si riconosce più nella infermata, ne socumosi avvenimenti, e nell' avversità, che non si ta nelle properità.

38.

Arafque illis, flatuafque dicavit. Si potrebbe domandare, perchè l'Uomo, con tutto che divino in parte fecondo l'opinion di Platone, abbia confacrato l'Altare, e la Statua a Dio. Certo gl' Iddii minori che pure nella Teologia de' Pagani hanno del divino, non confacrano ne Altari, ne Statue a gl' Iddii maggiori. Ma è da dire, che ciò è neto per la credenza, che altri ha, che Dio sia, & abbia dato fenza niun merito noftro l'effere, e il mantenimento dell'effere; e lo ringrazia, e lo priega a feguitare a fargli bene, e col cuore fa cio, e con gli atti del corpo, e con le parole, e co' doni. E perciocchè Dio non ha bisogno di questi doni, nè gli rieeve: l'uomo nondimeno, poiche glicle ha donati, se ne priva, e non ne vuole più l'ufo, quasi gli avesse Dio ricevuti. E quindi avvenne, che gli scanno le vittime in luogo alto verso il Ciclo, dove è l'abitazione di Dioe se gli consacrarono da Gentili i Monti, e i fonti, e le Selve, quasi cose primaticcie. Quanto è alle Statue, prima fi ficero gli altari; ma perciocchè e la piova, e la neve, e i venti, e il fole offendevano il Sacerdote. che è detto facra Iriu, fi fece il Tempio per la difefa de' predetti difagi . e si fece in forma di Cielo ristretto, e tondo. Ma poiche s'era fatto il Cielo. che era, come dicemmo, l'abitazion di Dio, si secero le Statue, che sofsero come immagine di Dio, quantunque egli non avesse figura. Senza che per confervare la memoria d'alcun' uomo per benefici ricevuti, fi fogliono fare Statue. E nota fecondo Protagora, che la Religione non pertiene alla civilità; ma è monastica, e pertiene al Morale. E sappiasi, che i boschi consacrati a gli Dei falsi non si tagliavano per perderne l'uso, perciocchè l'uso consiste nel taglio. E così altri confacra se, rendendosi inutile a tutte le cofe del Mondo, per folamente servire a Dio, onde sono nate le Suore, & i Monaci.

Del parlar plebee.

38.

D'Einde vocem in verba articulatim diffinzit. La parlatura pertiene alla famiglia, e perciò domandafi parlar materno, e famigliare i e quel parlare, che s'u din cua con la famiglia, è plebeo. Percioche la pleba non ha diffinzione del parlare di cafa, e di piazza, ficcome non ha diffinzione di ventire più a ul modo in cafa, che fuori di cafa. E quantunque le donne fi guardino d'ufcire in pubblico con quelle vefti, che ufano in cafa.

Lyurat, Google

casa, nondimeno suori non usano diversa parlatura, non ne potendo usare altra, non istudiando, nè conversando in comune, come sannogli uomini.

39

Anter confravir. L'edificar cafe pertiene all Economica, onde ha predo in ome; e nondimeno prima fin a compagnia, che abitatle cafe, fe la necettità ridudife a far cafe i altrimenti converrebbe dire, che gli Uomini per 
infinito naturale aveffero fatta la cafa, come gli uccelli fanno li nido. B'
perchè non abitava ancora l'Uomo come il Monaco, in un romitaggior 
Ora le cafe di villa deono avere quella proporzione di magnifenza verfo 
le cafe della Città, che ha la parlatura famigliare verfo la nobile, e che ha 
la vefte di cafa verfo quella, che ufamo fipori di cafa.

La cagione di far la Città.

40.

E Rgo a feris quam imbedilliores effent  $\sigma$ c. La cagione di ricogliera giu uomini nelle Città, e di popolarle, non lu perchè non fi puerfe fero difiendere dalle fiere. Che fe i villani pochi origigdi diffindono, molto maggiormente i molti fi dovevano poter difiendere. Ma fu la tema di non effere rubati da gli larli uominii, fenza che gli ragi furono molto.

La caccia non pertiene alla Civiltà.

41.

Civilis namque peritia, cuius pars quadam est ret militaris. Non ci dobbiamo laíciar dare ad intendere, che la caccia, che è guerra contra le fere, sia politica, e trovamento cittadinecio: astrimente il signore ne potrà mandare i bandis, come gli piacerè, nè altri il potrà riprendere conte iranno. Ma si, cè è monassita, cè conomica, focome ancora fui a guerra, la quale non cade fotto la civile, riguardando la Città interna; e si prima monassitica, e poi economica sè altri si pod disindere, se à allatio. E se la guerra sosse di ragione civile, seguirebbe, che il duello pertenesse al Legista, e non al Fisioso, di che a' nostri di s' adisputaro sasia. Ma pare per la ragione detta di sopra, che il signori posessero fais. Ma la caccia, in quanto le fiere non ti danniscano. Vergogna non pertiene alla Civiltà.

44.

Ohnes fiquidem participes effe debens. In veggo, che a voler fare, e confevare una Città, cioè una moltitudine in concordia, ci vogdiono le leggl, vhe punificono trute le coée, che l'impeditono, o rompono se perció fa bifoquo, che ognuno abbia bifogno di giuftizia, non in quanto virtà, ma in quanto confervamento delle leggl. Ma che faccia bifogno di veggogna a ciàtumo, o pure a nimo, perciò nol veggos effendo vergogna punizione delle cofe malfatte di 6 mocfetino, la qual vergogna pertiene sila monalita, ciò al alla moralità.

Quando non sia vergogna la confessione del peccato.

233. 8.

Hone infujor accipe coinfilurant of c. Non à vergeges a negare d'este Medico, é atrie à Médico; non à vergeges a negare d'éper buline, quantume fapis albine; perciocchà e reputat umità. Ne parimetre a vergegas ad uno il dire, che fin peccatrore, purchà non dica, chi egli non riconofic il peccato per peccato. Il che pare che dica, quando aitri di vanti del peccato con parole, o perfever in quello fenza vergegas pale-femente. Ma dove la giutizia s'offerva, aitri non confessa d'effere ingiulto per turns delle pena.

19.

Qued autem virtueem neque imadici, neque forte contingre parem. Egli à verco, che i beni naturali, e i mail non fono lodati, o premitti, nè bindi mati o puniti i ma nondimeno intorno a quelti beni o mali fono finte trovate l'arti, per le quali latri el dodato, o biadimato, pegniamo la bellezza, o la infermità. Similmente la Volordt è naturale di volor l'urile, el giovevole im a per confervare la compagnia umana s' è ammafirata la Volordt a volore il giufto i ed quelta kienza è capace egn'uno, ch' èUomo, quanto à a delirationa de la l'attende est en on à el adolore, ch' altri fente della temperanza, o non fi creda di poter figgire la pena. Orn fe la capacit quanto è al comprendere la legge, fia per infegnamento e quando dico infegnamento, oi odico infegnamento d'arte.

La pena della legge non è per esempio , ma per ammenda del danno .

20.

Memo enim praterita punir. Si pecca contra Dio, contra il profiino. Contra Dio col cuore, o con parole, o ancora con fatti, difpregiandolo, e toplienlo le cofe configrate a lui. Se conessi aver commessio il peccaro contra Dio, conoscendolo elsere Dio, e le cose effere sue, merita pena, si ono ndico quate perciocchè io no so infano a quanto, e di quali ingiurie Dio voglia effere vendicato da gli Uomini, e da qual maniera d'Uomini. Se pecca contra il profilimo in quanto rompe la concordia, e la pacco della positione che insigna, ma la legge, La punisione ammana il peccare più in del al punisione, che insigna, ma la legge, La punisione ammana il peccare più necono della positione della positione

Proprietà umana consulte in virtà, & in contemplare.

49.

UT paucis emprehendem », visi propries virtes. Io fono dell' opinione di-Protagora, che più appaja la proprietà dell' umon in fertare la volontà, che in apparare qualunque arte, o in contemplare i fecreti della natura, perciocché ogumo defedera il bene, e l' imparare è bene, e non ha contrafto. Ma l' effere giuffo, e temperante ha contrafto, quantunque fa bene, dalla fendialità. E gli altri animali, quantunque no contemplino, e fieno privati di quello, convengono nondimeno con gli uomini in defderare il bene, ma non contra fafulalità, come fai giufio, p. l' temperante.

Esercizi del corpo e dell'animo.

234. 16.

 $E_T$  litera ubi tentum didicerum dr. Pare, che fi dovesse efectiare il finciallo prima quanto al corpo, poi quanto all' animo, cioè all'intelletto, e poi quanto alla bondo, con proposa di animo. Si la quale fono serviciali i la bondo del corpo e la coli dell'animo. Si cricire for locare, in correre, in faltere, & in sierimire, & in simili, e diviene for locare, in correre, in faltere, & in sierimire, & in simili, e diviene for  $\pi_{i}$ .

te, e destro. S'esercita l'animo nelle Matematiche, per le quali si perviene a molte arti, e s' esercita ne Poeti, e si potrebbe ancora esercitare nell'Istorie. Ma perchè i Poeti fono più dilettevoli, fi propongono loro i Poeti. Ora ficcome non fi concederebbe, che un fanciullo utaffe con femmine difonefte, e con ruffiani, e ladri, così non fi dee proporre loro Poeta fimile, come è Marziale, e Catullo, ma Virgilio, & Omero, i quali raccontano con modo degno le cose avvenute. Ne parimente i giovani, quanto al corpo si deono esercitare in movimenti lascivi, e rappresentanti disonestà, come balli, e movimenti di lingua, d' occhi tremanti, e fimili. Nè parimente fi dec efercitare l'animo in canti fimili a' delicati, o accompagnati da Madriali disonesti, & amorosi.

18.

Priscorumque virorum virtute prastantium. I Poeti Eroici non raccontano di necessità le virrà de grandi (Iomini, E che virrà è di Paris il menar via Elena dall' ofte suo, e de' Trojani il disendere simil fatto? Ma raccontano le azioni de' primi Rè, quali elle si sieno, purchè sieno degne di memoria.

Perchè i poveri diveneono più eccellenti nell' esercizio del corpo. e dell' animo, che i ricchi.

18.

HEC nemne observant maxime ii, qui maxime possunt &c. I padri ricchi fanno infegnare a figliuoli gli efercizi corporali, intellettuali, e morali; ma con tutta la cura effi imparano meno, che i figliuoli de' poveri, perciocche si danno ad intendere, che simili escreizi s' imparino per divenir ricchi: la qual cagione ceffando, poiche fono ricchi, non cercano di paffare più avanti. E i poveri per questa cagione studiano. Perchè sono state quasi come uno stimolo proposte al Mondo, & a' Signori le dignità Ecclesiastiche, e civili, acciocche effi s'efercitino per effere fufficienti di pervenire a quelle, o a parte, acciocchè i poveri, e i vili occupandole non divengano loro superiori.

La legge non insegna a vivere giustamente.

Scholis autem egressi &c. La legge non insegna, ma comanda a coloro, che possono, e fanno fare. Adunque non insegna, nè per la pena posta dalla legge altri impara, ma fa. Ne fo, se la similirudine si consaccia con la pena della legge addotta qui da Protagora : che ficcome al fanciullo fi propone l'esimpio dell'Abici di mano d'un buon maestro, coi è proposto d'a giovani l'esimpio delle leggi si escome riguardandoi nquello apparano a l'rivere, così riguardandoi no quello apparano a l'rivere, così riguardandoi no quello apparano a vivere giultamente. Perciocche quando i giovani firvivono, fanno così simile all'esimpio, e qual un'altro esimpio ma quando i giovani ubbiditicno alla legge, riguardanlo in esi non sano con si dimite all'esimpio, ma diversi, ciocè quello, che loro è comandato, il che non è altra legge simile alla proposta ma perchè altri l'ubbidite ma l'ottenieri, e contra animo, è proposta la pera a chi non l'ubbidira. Ma secome non diciamo, che un fanciullo fappia serivere, a cui sia condotta la mano sopra la carta dal maestro, così non si può dire, che altri sappia esfere; giusto, infino che dura la pena, la quale costringe altrui a sir quello, che comanda la legge.

Tutti gli uomini non fono atti ad imprendere tutte le Scienze, & arti ugualmente, e tutti gl' Domini sono atti ad intendere le leggi.

40.

Uxr:bas praterea, quam ob causam bonorum patrum multi filii reperiantur Ce. lo credo, che sia vero nell' Arti, e nelle Scienze quello, che dice Protagora, cioè che tutti gli uomini non fieno fufficienti ad una Arre, o Scienza; e che, se tutti gli uomini n' imparassono una sola, ce ne sarabbono de gli artefici, e de' nescienti. E perciò io soleva dire, che la stampa, e tanti modi d' imparar lettere senza fatica, i quali hanno invitata gran moltitudine ad impararle, ha fatto che meno fono i Letterati a' noftri di; perciocchè non folamente quelli, che non vi fono atti, non imparano, ma quelli, che vi fono atti, o fi sdegnano d' imparare quello, che imparano i groffi ingegni, o divengono tiepidi veggendo l'agevolezza. Ma delle leggi la cofa sta altrimenti i perciocche la difficultà non confiste in apprenderle, e l'agevolezza non le fa (prezzare, o lasciare) ma la difficultà confifte in offervarle. Nè a tutti gli uomini fono quelle medefime difficultà, conciosia cosa che uno adulterio paja più tollerabile ad un giovane, che ad un vecchio; ad un fanguigno, che ad un freddos e l'ufura più tollerabile ad un vecchio, che ad un giovane, delle quali cofe Aristotele nel 2 Lib. della Rettor. parla pienamente, ragionando de gli affetti. E per queste cagioni non sono ubbillite le leggi, e non perchè altri non sia atto ad intenderle.

### 235. 1.

Similiter eum exissima Socrates qui iniussissimus tibi videtur inter homines sub lege virentes &c. Questo suogo sa per quel del Petrarca: Del popol senza legge. La copia de' maestri sa i discepoli trascurati in apatrare.

9.

Om etiam si quareres, quis praceptor nos Grece loqui donneris. Appare, che dove è moltitudine, se agevolezza di maestri, che le perfone non imparano con diligenza. E perciò fono stati alcuni, che voggiono, come il Bembo, che meglio sia per iscrivere Tosco at esser nato
Lombardo, se esser esser esser la consumante parlavo
Lombardo. Della qual questione con certe altre simili crediamo aver parlato a sufficienza nella Giunta stat alle cost del Bembo.

Del salario de gli Artefici.

17.

Xactionis autem mea hac est conditio. A gli Artefici sono limitati i salari fecondo la fatica più, e meno, avendofi più rispetto alla fatica che all' eccellenza. Ma in quelle cofe, dove s' ha rispetto all' eccellenza, la quale à dono fingolare di Dio, e non comune a molti, come fono quelle Arti, nelle quali s' ha più riguardo alla fatica, che all' eccellenza, fi pagano gli Artefici di moneta di gloria, e di quantità di moneta fecondo il valore del patrimonio di colui, che vuole imparare l'artificio, o vuole l'opera artificiosa dell' Artefice, o secondo la stima, che ne sa colui, che ne vuole effere infegnato, o vuole quell'opera. Perchè io mi maraviglio affai, che i Notai vogliano essere pagati più d'uno stormento d'una vendita di dicce mila scudi, che d'una di dieci foldi, avendo essi le forme de gli stormenti ridotte ad arte, siccome sa l'Avvocato, la cui industria si elegge. Nè più si dovrebbe pagare un Giudice d' una sentenza di cosa, che vaglia affai, che di quella, che vaglia poco. Ma il premio delle orazioni. che si fanno a Dio dalle divote persone, è pagato da Dio; e nondimeno se hanno bisogno, e perciò abbiano lasciato di guadagnarsi il vivere, crederei che colui, che avesse detto che orassero, e dovesse pagare per lo tempo, che la Divota persona non avrebbe orato, ma lavorato. Ma se questo premio sa riscorevole in giudicio, o no, è dubbio; & jo credo che no, se non si facesse la legge, siccome non si può domandare in giudicio i premi d'aver vifitati gli amici, e d'avergli confolati. Ma del falario si parlerà un' altra volta più appieno.

# Tre maniere d'infegnatori.

33.

E Tenim si quis de iislam rebus Or. Alanque sono certi uomini, che dicono quello, che è hanno pensito di dire, siccome se sosseme si noi per a dicono quello, che è hanno pensito di dire, siccome se sosseme si noi ne per altre parole, nel attramente sano dire, o rispontere a quello, che loro si domanda. Sono alcuni altri, che domandati d'una costabrica di distradono tanto, nella risposta, che sincolo considerente si distradono la distradono la domandatore. E sono alcuni, che distendono la risposta, e i abbreviano, secondo che desdera I uditore; e di quasta terza schiera era Proagora. Evreba conchitude, che il Libro, che sociuro, e per consiguente non intesto, indarno altri s'affatica per volerio si sterae, come sanno gli spositori Artifoctici e che meggio insegna il Maestro, che il Libro, benche il Libro abbia altri agi, che non a il Maestro, perciocche altri con la mante intenta, quando gli pare, il può vedere, e considerare a sio senno.

#### 48.

Urrum feilier num quiddem fit virux, enjus ports Cr. La domande pare, congiugendola on le feguenti cofe, the abbia tre part; e che l'una fia fe la Temperanza, e la Giullizia sieno nomi di parti, o nomi significativi folamente una costa fella, si domanda, e le significano parti simili, o di dimili. Ma si doveva fare la quarra citos se cano parti speziali, delle quali tutte sossi la Virtà come genere.

#### 14

12s se babere mibi videntur &c. La Giustizia, e la Temperanza sono parti della Virtù, non come il naso, e la bocca del volto, macome uomo, e cavallo sono parti dell'animale.

### 236. I.

Urrom alli bomines alion virtutis parten accipione? An neteffe of tons, qui anem baber, omnet baber? Si trovano molte persone, che resistono alle tentazioni della man finisfra, cioè son forti; le quali non resistono alte tentazioni della man destra, cioè non sono emperanti, e similmenee altri sono di contraria natura.

Senno

Senno qual parce di viren fia.

Umquid fapientia, & fortitudo parter virtutis funt la Sapienza, che fenno, o avvedimento fi chiama, ha due parti, l'una da conofecre il dovrer, l'altra da acconfientire al dovrer conofciutos è eccil 'efecuzione dell' acconfentimento. La prima parte è dell' Intelletto, la fecondadella Volontà, la terza del Corpo. E pare, che l'efecuzione, fe la Volontà non acconfentifica al dovere, fe per lo intelletto non fa quello effere il dovere. Ora nomina l'efecuzione protezza, Temperanza, Giuffizia, le quali finon parti del ezzo grado della Virta, e l'acconfentimento della Volontà del fecundo, e la conofernaz del primo. E pare, che interno alla concerna del primo. E pare, che interno alla concerna del fecundo, e la conofernaz del primo. E pare, che interno alla concerna del primo.

Quemadmodum e vultus partibus oculus non est amibus similis &c. Questo mon dovca concedere Protagora, che il Senno, e la Fortezza sostero differenti, come l'occhio, e l'orcchia; ma dovera dire, che erano differenti per tempo, cioè come è il senso comune, e 'I sentimento dell'occhio.

Tutte le cofe non fante non fon ree, o non giuste non fono ingiuste.

31.

Non ergo salis est familiest, se juste ses sit. Tutte le cosè di quello Mondo si dividono in fante, e non fantes ma le non fante non fion on tutte rec se si dividono ancera in giulte. Se in son giulte ma le non giulte non fono simplicemente rec, se ingitulte. Et coule foliatelle common occasico, se si consideration de la common de la common de la common de la da quello, che decono fare gil tournisi verso l'osi e poù defiere Temperanza, se la vogliamo pigliare altrimenti, se è parte della Virtù molto differente da quello, chi me di sorra.

53.

Infaniam aliquid vocas? ejufque contrarium fapientiam dicis? Ci è la Rozzezza, e ci è la Pazzia, e ci è la Sciocchezza. Alla prima fi contrapone: l'Indufria; alla feconda la Sanità; alla terza l'Acutezza. La Sapienza per Kk 2

## OPERE DEL CASTELVETRO

160

avventura si constituisce di queste tre parti; ma la pazzia non si constituisce dell'altre due parti, e disc. E perciò Protagora non doveva concedere, che la Sapienza, e la Pazzia sossero contrarie.

### 237. 4.

Nome quicamque non relle agunt; infane agunt? Quello non era da concedere, perciocche în può far non dirittamente per rozzezza, e per ifciocchezza. Et qui ite agunt non temperanter agunt. Ne quello era concedevolei perciocche chi fa non dirittamente, può peccare in giultizia, e non in Temperanza.

Non bafta a Platone a riprendere l'opinione, ma infama gl'autori.

40.

M infum fermonem discusio. Questo non è vero i perciocchè Socrate non avrebbe disputaro con Protagora, e con gli altri Sossili, se gli solici bastato i ristuare, o i approvare l'opinione se così non avrebbe frori i ragionamenti rapprefentativi, o istorici Platone, maavrebbe scritti Trattati. E pare, dove non «abbia a siguitare condemnazione, o associate che non dovesse delle cietto a nominar persona. Ma poichègli uomininen si contentano di trovar la verità, se non ne sono lostati, come inventori: è dovere, che siteno ancora a rischio di bissimo, se s'ingananao.

#### 44.

Videntur tibi miuste agere sapere temperanter? Colui, che opera ingiustamente, così sattamente opera, perchè sa, de intende ingiustamente. Ma colui, che sa temperatamente, de acconsente alla temperanza, non opera ingiustamente, ma opererà temperatamente.

Avvantaggi di cui sieno, dell'Attore, o del reo nel combattere.

## 2 38. 11.

NE si Surdaster sim. Se fosse uno sciancato, che volesse giucare a correc con uno, che sosse sciente, ce lo chiamasse: io non crederei, che il diritto sosse obbligato ad impediris l'una gamba. Ma se il
diritto invitasse lo sciancato, crederei che lo potesse risuare, se il diritto
nom si legasse la gamba. Ora quantunque Presagora abbia invitaro generalmente ognuno a disputa, nondimeno poteva dire: io non sono obbligato ad
lizar

alzar più la voce, che mi feglia fare, o ad abbreviare più il parlare, che fi foglia ufare nelle difpute, perchè tu-fii fordo, o dimentichevole, non avendo invitato te in ispeziale i ma tu offerendori, tacendo gli altri, divini in certo modo attore, ne sono tenuto ad agguagliarmi a te con deporte i mici naturali vantage.

## Come s' usi la brevità.

14.

OUAM exists brevitatem &c. Sono di due maniere di brevità nel disputare, siccome dall' altra parte sono di due maniere di lunghezza, Cioè una brevità, quando fi dice folamente quello, che altri è domandatos & una lunghezza, quando non si dice quello, che è domandato, & altri o vuol parer di fapere, e si distende, o vuole rispondere alle tacite obbiezioni, che potrebbe far l' avversario, prima che l' abbla fatte, le quali perciò son lunghe, e perchè son fatte innanzi tempo, e perchè per avventura non fi faranno, e se ne faranno dell' altre, a' quali si converrà rispondere. Ma simile lunghezza si concede a' Rettorici, quando favellano a persone più, o groffe, & è loro tolto il replicare. L'altra brevità è, quando, rifpondendosi folamente alla domanda, s'usano parole significanti propriamente la cola; ma l'altra lunghezza è quando s'usano parole partimentevoli &c., come fanno i Poeti. Ma di questa seconda brevità, o lunghezza, non credo io che parli qui, quantunque presupponga il contrario, Socrate per non far turbare Protagora, Perciocchè questa non leva la memoria, come fa l'altra. Et ancora che si faccia scudo della memoria diffettuosa Socrate. confortando Protagora a rispondere brevemente, nondimeno egli nol sa perciò; ma lo fa perchè appaja maggiormente la verità della disputa, o l'ignoranza di Protagora, conciofia cofa che in una risposta sola, e nuda appare più il difetto, che non fa in molte fatte con molte parole, ficcome si veggono più i difetti in una figura sola, che non si fa in quella medesima figura mescolata con molte altre.

22.

Quod fi quod monte egissom ore. Adunque se altri paria nella maniera, che vuode l'avversirio, quando si dispua, farà perditore? Il che niego io, se le ragioni maniscitate per le parole saranno buone, ma se le ragioni sosse odebiti, senza dubbio serebbe perditore. Ma qui non si parla di ragioni, ma di pratre maniscitativo delle ragioni.

40. Quod

40

Quad versuna peti periade gli Gr. Quella fimilitudine d'un eurfore tardo, prello, è molto diffimite dal propollo cafo, concione cotà che nel corfo la tardità, o la prefletza dieno la perdita, o la vittoria. Manella disputa noftra il parlar lungo, o brieve non dà, o toglie la vittoria, ma la fermezza, o la fevolezza de gli argomentis e quello opera, che si conosce ciò più chiaramente.

Perche sia trovato il parlar brieve nelle dispute.

48

A Liquii qui crit dipunudi matati Adunque crede Socrate, che il parlar brivene fa trouso nolle dispute per trouse una volta il fine. Et io credo, che sa trousto, petchè si vegga più chiaramente la verità de gli argomenti. Perciocche nei regionamenti tenuti al popolo si vede ancora il sine. E nota, che Socrate si parte da quella ragione, escusa, che addusse di sopra, colo che eggi era dimentichevole.

Quando si parli chiaro, alto, lungo, e repetito.

49.

P Uzaham fane diud esse invicem dissernde colloqui &c. Niuna dissernza è tra il disputare tra due, che abbiano pochi giudici, o molti, come un popolo se non che se vuole sentenza diritta, bisogna che parii in modo, che fai interso dal giudice; e se sono più, bisogna più alzar la voce: e se sono rozzi, bisogna parlar più al lungo. E quindi si può conchiudere, che Socrate per dimenticanza non poteva diste; che volvera, che Protagora parlasse brieve. Poi ai popolo dimentichevolidimo si parla al lungo, e si ripete tanto che se e ricorda.

50

Dam enfet liere fisi &c. Protagora è, come dicono i Latini, impras, che non vede quello, che fi convenga al lungo, & alla persona, con cui paria, ne fi dir ragione, perche faccia cod, & ancora non corrisponde alla materia, della qual si parla, la quale, poichè il popolo non d'e capace, non richio di pariar popolares ma ciò non doveva turbar Socrate.

St. Socra-

41.

Socrates enim hie concionami imperitum se esse consisteur. Questo viene a dir nullas perciocchè non parlava Protagora copiosamente per voler disputar di copia di parlare con Socrate, ma perchè si dilettava, e voleva dilettar gli ascoltanti.

14

Sat jam Socrater haber. Nè questo sta bene, siccome non issanno bene mance cosé dette di logra, perché contrariano a quelle dette da Socrate, sche aveva per accidente detto, che Socrate, o Protagora dicelfei e non servius ad altro, se non che prestava cagione di trovar la verità della proposta, enon per consondere altrui.

239. 11.

Probe, Prodicus inquit, loqueria o Critia &r. Quella giunta non à a tempo. Perciocchà avendo riprefo Critia Callia, & Alcibiade, come trope pe fundanti alla fua parre ciafunno, egli giudica, che fi prieghino Socrate, e Protagora, ed pari fenza apfeggiare. E Prodico foggiugne, che l'uditore de effer comune, ma non pari quando fi parla d'indure a difputare, egli parla d'acoltare, ed decerminare. Adunque doveva dire, che ilguidice doveva effere pari a ciafcuna parte infino alla fentenza finale. Ma cià non fi può fare per le fentenze mezzane, che cadono, come è quella, che cadeva ora, fi fi doveva parlare al largo, o firetto; & è disputa neccifatia, ma fi convelme determinare prima della principale.

Disputa dubitativa, e disputa affermativa.

11.

A Rhiror vos invicem nonnihil debere concedere. Ancora questo non è a tempo, perciocchè non si ragionava di questo. Ora si può disputare dubitando fenza affermare cosa intuna a ci si può disputare affermando ogni cosa. La prima maniera si può usare con gli amici e la suconda non si può duste senza rompere l'amicizia: e di qui è e tertata la Disputa secademica. Ma io credo, che si possi dall'amicizia, quanda si disputa de codemica. Ma io credo, che si possi dall'amicizia, quanda si disputa de cosa con pertenenti all'amicizia, o alla civilità, cioè delle cos de gli studi.

20. Pro-

24

Probant utique &c. Pone la differenza tra induspura, & cime; & è molto ragionevole, che altri fi può chiamar beato, quando è lodato nel cuore de gli uo nini, dove rifipato di niuno, di maggiore, o di minore non ha luogo, ficcom: ha nel palefare la lode, o il biafimo.

25.

Arbitror o viri prafentes. Il detto d'Ippia, che la ragunanza delle persone, che sono in casa di Callia, sia congiunta più per natura, che per legge, non torna a bene niuna delle cose dette, o che s' hanno da dire.

Tiù intendenti convien che sieno le parti, che il giudice.

. .

Ar ego, non éceré, inquau. Non è vero quello, che dice Socrate. Prima non fidiceva di voler fare un Giultice, che avelle a giulicare della verità de gli argomenti, ma folamente del modo, che s'aveva atenere in allargare, o rithringere le rifjofte. Della qual coto può effer buon giudica un ignorare, spotchà i ha dicegere qual modo que que la cape di cui processo de la compania de properti de gli argomenti, fi può eleggere un mono intendente de diffustanti me à cofi fonomenvole, perciocche altri, cio di Giudice, son è tenuto a fapere la verità della cofa, della quale fi difputa ma è bon tenuto a fapere da verità della cofa, della quale fi difputa ma è bon tenuto a fapere delle prove farte conofere quale Pruove più e, e quale meno, in guifa che le parti provano, i il che è cofa molto difficile s' l' Giudice giudica: il che è cofa molto agevole. Ma fe la cofa falfe, come dice Socrate, non farebbe ben detto, a nai contralitebbe alle cofe dette prima quello che feggingne, che tutti fixon giudici.

Qual dottrina si richiegga a bene intendere i versi.

240. 2.

A Rhitrer o Sorrates, pracipium dollrina partem. Il saper molti versi, & avergli a mente, e presti, & intendergli, e conoscere, quale cosa stia bene, e qual male, è parte grandi sima di dottrina, perciocchè quella pare di dottrina non viene da versi, ma da altre dottrine, e sicienze portare de colui, che l'ha imparate altrove, a versi, secome se alcuno dispussis d'una l'Roria, l'Altro ia,

# La contradizione legittima de' versi.

Victume relle loqui Poera, fi ipfe tibi comradizerit &c. Questa à una delloopposizioni, che si fanno a' Poetl, e se ben mi ricorda Aristorele la ripone tra le riprensioni, che si fogliono fare a' Poeti. Ma dunque che dicono coloro, che confessiono effere contradizione nel Petrara fenza tera

Aftuzia de' disputanti per dimoftrarsi vittoriosi.

var foluzione accordevole?

Nom & vox eju: & clamor & C. Quando altri fa fchiamazzo in diffutoria. Et è directio de la parte fila e l'égnale fecondo lui e, the ha vistoria. Et è directio di chi divine. Perché l'altro, ancorache fignis quello che dice, nondimeno zelofo del fuo onore dubita di non ingannarfi. Ora Carlo Sigone ula fimile fchiamazzo forra i fuoi avverfari;

Quando altri sia tenuto a difendere il suo Cittadino.

25.

C meivis taus, o Prodice, Simonides exfluis. Quello pare contradire a quello, che di lopra diffe Ippia, cioè che la citudinanza, e la vicinanza, e la vicinanza, e il parenza lo di natura nafecra da finilitatine, e non da luogo, o de altra coli legitirum. Me attri demonitatione de la coli contradire. Me attri demonitatione de la colimana del la colimana de la colimana de la colimana del la colimana de la colimana del la colimana del colimana del la c

3.

1sta, o Socrates, emendatio & C. Diceva Socrate, che il detto di Simonide: Con disficultà il nomo diviene buono, cra vero per quel d'Estodo; e che similmente la riprensione fatta da Simonide al detto di Pittaco era vera; con agroofexta si maniene l' nome boson. Ora Protagora dice, che l'ammembazione è piggiore, che non era l'ammendato: il che non viene a dir nulla. Perciocche pure è meglio, che sia differenza tra il fare, sè il mantenersi buono secondo Essodo, che il contrasiiris, cioè che sia malagevolezza l'elfere, è che sia gevolezza il mantenersi buono.

#### 241. 12.

Qued nomina relle diference sufcice d'e. Prodico intende, che Pittace volondo dire con difficuld dicing avera e, e de Simonide il riperada nell'ulo della parola, la quale propriamente fignifica non difficultà, ma male, e moltrando d'intenderlo propriamente, lo riperada. A quello non adduce ragione niuna Protagora rifipondendo, & è fallo troppo groffo, e materiale.

Quali trovino le sentenze o i savi, o i materiali.

26.

A Mitiguiffinum apud Grocs & P. Pare, the Platnes in quello luogo fotto la perfona di Socrate la heff della detrina, e dal finno de futto Sui della Grecia, poichè ufrono fentenze, le qualt fono finte ricevute come ripofi divini nella fornas che fono ufate da perfone plubes, e materiali quali fono i Lacodemoni, e i Crecfui quali gabba, nominandoli Fiolofis, e Sofifit, che in apparenza motrano di non i fludiare. Ma è da fapere, che gli uomini favi fono i primi, che trovano le fontenze, e le dicono i de a loro è cectuo, perchè ne fano ancor la regiones mia la perfone giuffe uíano fintenze, e proverbi trovati da altri, ma non ne fanno rendere ragiones niuna.

54

Atque & Tittato & t. 10 non comprendo, come i fitia quella novella. Di fopra Socrate i turbò con Protagora, e fi levò per nadaffenci e fi a adava, se non era a forza ritenuto, perchè non voleva rispondere brieve; se imprele egli di rispondere per insegnare a Protagora, come era di rispondere con brevità, e nontimeno risponde più al lungo, che non faceva esso protagoras nel Protagora lo ripronde, o altri:

I riprensori sercano la loro gloria, e non l'utile del prossimo.

242. 2.

Imonides itaque quom fapientie gloriam &c. Adunque coloro, che firivono riprendendo l'opinioni de gli altri, e spezialmente di coloro, che hanno grido, nol fanno, perchè amino più la verità, che Platone, o Socrate, Socrate, come dice Arifloxele ne Coflumi, nè per telo che altri non erri; ma per acquiffari gloria, la qual nafec da dimofrarii pila intendente d'un altro, ficcome teltimonia qui Socrate, non ottante che Simonide per defiderio di finiti gloria riprendendo Pittaco dica, che fa ciò non per matedire, ma perché gli errori troppo finifurati fono da riprendere. E coal Socrate ha optionione diverta dell'intenzione ed Simonide del alui lodato.

Tamen latino onde venga.

7.

Mox bane particulam quidem injecisse. Adunque est è particella rispettiva, nè può incominciare parlare, se non va avanti altro apertamente, o celatamente, la quale è venuta in Latino di est est l'amen.

11.

Quis first aliqui vere bout, alii vero bout quidems, fed non vere. Non giulica Socrate, che Simonide swelfe fatra quelcă cilinationede bunni, fiecome non degna di lui e nondimeno poco apprefio gliene attribuifee una esti fatra, dicendo ch' egli non riprenderebbe gli uomini mezzani, che avefiono bondà, ancora, che mon foffe di quella foprana. Anzi pare, che Andrei fi debba congiugnere co' buoni, e non con neueris, conciofia coda ca gerodimente fi trovino de gli uomini mezzani, ma de' foprania pochi.

23.

Falliam vero bonum eo in habitu perfeverare &c. Se non è cofa umana, ma impossibile all' uomo il mantenersi in islase d'innocenza i che favoleggia dunque Aristotele dell' abito della Virttà r E perchè Esiodo dice, che la Virttà in acquistarsi è difficile, ma in mantenersi agevole ?

Niun sa male di spontanea volontà come s' intenda.

---

Uem forz inopina abriolat. Dirà Socrate poco apprello, che niuno famale di fipontanca volondà. Adunque fa male osforzato, o ingannato. Domanda adunque averfità non pedica la forza, o l'inganno: Na perciocchè ci fono delle forze, e de gl'inganno; che ragionevolmentè commoverabbono, è dingannerabbono optuno, altri facendo male è clustor. Mac cen fonotalis, che non fanno forza a forti, nè ingannano i temperati; è altri loda ciò in altrui, e non fanno forza a forti, nè ingannano i temperati; è altri loda ciò in altrui, e non non-

nondimeno filacia sforzare, o ingannare: questo è male, e peccato. Come lo stemperato loda Scipione, che restitui la sposa al nemico nun contaminata, e conosce ciò essere possibile, e nondimeno egli ingannato dalla specie del bene non la restituirebbe così fatta.

28

Sed flansem quando dejieie aliquis &c. Pare, che S. Paolo riguardasse a tal similitudine, quando disse: Qui flat, videat ne cadat.

Quattro flati dell' uomo.

34

UT autem malus efficiature malus etc. Queflo è veco, che il ren ono fipuò far rec, ma fi può mantenere rens el ibunon non fipuò far bunon, ma fi può mantenere rens el ibunon non fipuò far bunon, ma fi può mantenere della volontà, de hanno il contraflo dell'Appetito, convien che il unomo fa farenere in uno di quefle quattro fasta bene, quanda altri d'ero. Ve gli sempi dell'atter atri fono da addurre sperciocche il rinelletto non erra, ma la materia dell'arte per l'ofettirà incerta di quello, che ha avenire, come appete nella tempella, e nella inferenti di quello, che ha avenire, come appete nella tempella, e nella inferenti di

243. 3.

Negue usque ades trams institut de. Vuole, che Simonide non votssis did tot, chi egli odissis quelli; che peccano pontaneamene, perciochà siun sivio crede, che il reo pecchi spontaneamente e nondiamen Socrata in queste medessime parole presippone il contrario, dicendo che is rei uomini si spontaneamente dicono male, e riprendono i distrit della patria, e de diparenti de. Il se Simonissi guideta esser male, e perciò se ne guarda.

Quando si lodino i non meritevoli.

11.

I Mprobi homines fi fins & c. O che altri loda spontaneamente i rei uomini, c. e non meritevoli; o a mai grado suo lauda spontaneamente il padre, e la madre, e la patria, e similit, ancora che cessi nol meritino, e forcaimente dal lodatore, per danni fatti, & ingiurie; e sa bene, e perciò è reputato.

putato uomo dabbene, conciofia cofa che tanta fia l'obbligazione naturale: d' averci dato l'effere, & allevatici, e così forte, che niun danno, o ingiuria, o altro la può infievolire, & appicciolirla, fiechè altri possa dirne men che bene, o accusargli. E sa male colui, che gli biasima, & accusa, credendo, che gli sia lecito simile cosa, e dandosi ad intendere d'essere più fanto de gli altri , poiche per zelo del bene, e della verità non risparmia ne il padre, ne la madre, ne la patria. Lauda a mal suo grado Simonide, e qualunque Poeta alcun Tiranno, o Signore, o maggiorente, ancora che nol meriti, per paura; perciocchè se lo biasimasse, come dovrebbe (poichè il biasimo è il premio di colui, che sa male) ne riporterebbe danno, & ingiuria. Perchè si può cogliere, quanto poca sede si debba prestare a versi de' Poeti lodanti alcun Signore, cioè niuna. Ma confideriamo, fe è vera la distinzione di Socrate che altri lodi spontaneamente i non meritevoli parenti, e la patria, & a mal grado i Tiranni fimilmente non meritevoli; Perciocchè altri non biasima per tema di non potere, o di non essere ingrato nel primo caso, e nel secondo per tema di non essere offeso. Adunque loda in amendue i casi la forza, quantunque l'una sa più pericolosa che l'altra in apparenza.

Quando sia licito accusare, e biasimare.

19.

E Go quidem, o Pitrace. Non sono secondo Simonide da riprendere gli scellerati apparentemente, pa sigli (riocchi apparentemente, ne coloro, i cui peccati tacciuti sono possono nuocere. Ma dobbiamo riprendere, se scoprire i peccati di coloro, che non sono reputati precati da molti, e tamiti possono recrare gran danno, come son que, se porterbono recare con esto loro la perdizione dell'Anima. Ora questa scuta addotta da Simoside, posso che fia in sir vera, non è lodevole, sels sono in cierca di lui, e col Socrate, per Vitacco infermemente. E con questa regione si possono biasmar coloro, i quali per essere promossi alle dignità, e non per altro zello, prediciano contra i vizi.

Materia morale soggetto di Canzoni.

55-

H. At mihi o Prodice, atque Protagora Oc. Adunque la Canzone di Simonide, per quanto possiamo cogliere da questo ragionamento, era di materia morale, e simile a molte di Dante; e così i coltumi fara170

no materia di Poefia, come i Sermoni d'Orazio, e le Satire Latine. È poiché Socrate l'h alichiarrata, sono difeonviene ad un Filofofo a comentar le Canzoni. Ei è da notare per efempio di Dino del Garbo, e di Giovanni Pico della Mirantolo, che comentarono Canzoni morali le quali cote nondimeno non polliamo commendare, nè commendiamo, come dicemmo altrova.

Perchè ne' conviti s' introducano fonatori, e fimili.

43

V idetur autem disputatio de rebus Poeticis &c. Quando ad una festa, o convito s' introducono fonatori, e ballatori, e ballatrici, per dilettare i convitati, fi moltra, che i convitati non possono passare il tempo per se con arte niuna dilettevole, se non per gente prezzolata. Ma quando i convitati v' hanno parte, o ballando al fuono condotto a prezzo, o cantano accompagnandoli, pare loro d' essere da stimare. Medesimamente quando le ragananze veggono rapprefentar Commedia, o Tragedia o o lono recitar versi, mostrasi, che quella cotal ragunanza non abbia cosa propria da dilettarfi; ma non giulica così, quando v'ha parte, o a vicenda, rappresentando, o leggendo, o disputando dell' intelletto de' versi dubbi, o giudicandogli, Similmente quando Letterati si ragunano insieme, e tra loro fi legge, o fi racconta un Libro d'alcun valentuomo, effi non v'hanno parte niuna, e sono come scolari novelli. Ma par loro di non esservi oziofi, quando fi disputa dello intelletto dell' Autore, o della verità delle cose dette. Ma siccome il suono solo non presta, se non diletto senza loda, così il Poema non presta se non diletto senza loda, e 'l Libro d' un Letterato presta utilità senza loda. Appresso siccome il ballo de' festeggianti usato secondo il suono presta diletto con lode, perciocchè si mostra d' intendere il fuono , così lo 'ntendere il Poeta, e difputare della mente fua, presta diletto più lodato con lode; e lo 'ntendere il Libro, e disputarne presta maggiore utilità con lode. Ma siccome il saper giudicare del fuono mostra, ch'altri è dotato di quell'arte, così chi giudica del bene, e del male del Poeta, mostra che sia dotato di quell' arte; e chi giudica della verità d' un Libro d' un Filosofo, mostra che sappia Filosofia. Adunque quanto l'arti sono più e meno degne, o più o meno oscure, tanto maggiore, o minore la lode. Ma tornando a quello, che dice Socrate, il disputare dello 'ntendere la Canzone di Simonile, poiche parla di moralità, o più tofto di Teologia, è come disputare d' intendere Aristotele, e biafimando gl' Interpreti d' Aristotele, commentar folamente coloro, che disputano della verità delle cose; perciocchè gl' Interpreti perdono la fatica, conciossa cosa che o intendano, o non intendano Aristotele: Se non l'intenl'intendono, non se ne possono certificare, non potendo egli rispondere; Ma se l'intendono, o è verità, o è fassità. Se à verità, è per le ragioni, che la sostentano; se à sassità, and e de curare.

Se fia più neilita aver compagni negli fludi d'ingegno, o nò.

#### 144. II

A Rhitror enim haud ab re illud ab Homero fuiffe dictum vuò el ev ignouive erc. Oul non ho volume d'Omero da vedere il luogo. Ma fo bene. dove vada la forza corporale, e l'ajuto, che meglio è l'effere accompagnato, che folo, e percie è seritto appo il Savio: Guai al folo, che se cadra nel fosso non avrà chi l' ainei. Ma nelle cose di dottrina o il compagno è di maggiore ingegno; o di minore; o d' uguale; o d' uguale in due modi. o di fimile, o di diffimile. Se è di maggiore ingegno, il trovatore di penfamento nuovo è meno pronto, convenendoli fottomettere al giudicio del compagno di maggiore ingegno. Se è di minore, è molto pronto dimostrando la sua scienza, e trovando chi l'ammira. Se è d'uguale simile. non gli pare d'aver trovata cofa notabile, poichèaltri èdatanto, da quanto egli è. Se d'uguale diffimile, fimilmente fi raffredda, veggendo che altri per altra via fa quello ch' egli fa. Ma l' ipocrifia umana copre la fua vanagloria fotto il mantello della carità, fe s'abbatte ad alcuno di minore ingegno, e dice fuoi trovamenti, quali per amore voglia infegnare; & altri il crede, o mostra di crederlo, poichè ne trae utile. Copre ancora fotto il mantello d'umiltà, e defiderio di volere imparare, e porre fotto il giudicio altrui le cofe fue, quando le racconta a maggiori, o ad uguali d'ingegno per iscemare la lode ad uguali, e per sentire quello, che ne dicono i maggiori, & ammendar le cofe fue, le quali ammendazioni, fenza far menzione di chi ha loro infegnate, si fanno sue; etale è Paolo Manuzio.

# 35.

Equidem milii imputado d'r. Il donare, che fa l'avverfario al disputante, che possa mutare le cose concedute, non istema vergona, se le ha concedute per infingimento, e per tentare, o per mostrare l'ingegno sino. Ma fa bisigno, che appaja questo tentamento o dallo studio, quale era questo de già Accademici, o dalla natura, quale era questa discontine del matura, quale era questa discontine del matura, e quale di Socrate, o da altro i e il dimostramento dell'ingegno da altro, che da dono dell'avverine il qualo monifica.

Che cofa fia Fortezza.

40

Trum fortes audentes &c. Pure dice bene a dire, che la Fortezza è cofa diverta datta Scienza, ficcome è ancora la Temperanza, e la Giustizias essendo la Fortezza il sostentamento de' disagi, & ancora della morte, nell' avversità per non consentire a far cosa indegna; che ha per contrario la timidità. Ne la Scienza, o l'Arte del nuotare fott'acqua, ne di cavalcare, nè d'armeggiare con targa, accresce la Fortezza, Virtit, della quale parliamo. Nè è la Scienza della Fortezza non altrimenti che se alcuno si stelle dentro d' una rocca fortissima, e non avesse paura de' nemici. Certo colui, che sa nuotare, gittandosi nell'acqua, non mostra Fortezza; ma se non fapelle nuotare, e si gittasse nella fossa piena d'acqua grossa (come fece il Conte Annibale Rangone, essendo all' assalto di Bologna, per incorare i fuoi) senza sapere simile arte, questa sarebbe Fortezza; perciocchè chi sa fimili Arti, fa fimili cose senza pericolo, e per conseguente senza contrafto. Ma altri nell' impararle forse usò atto di virtà, non di Fortezza, ma di Temperanza, occupando il corpo, e la mente in altro, che in cose dilettevoli.

Che cofa è Arditezza.

245.

H dad faits recordaris  $\phi c$ . Protagora risponde in questa guis : Arditezza è maniera generale, che comprende sotto se sue specie Fortezza, Artiscio, Iracondia, Furorei : le quali sono tra si divisio preciocole la Fortezza è vigon naturale dell'animo, e tollerante, e conformato i e la titre banno altre diffinizioni, fiscomo ia Potenza è genere contenente sotto se Cagliardezza, Artissico, e Furore see. Ma Arditezza non sarobbe, che guesto, Ne Arditezza horizbe, che di qui sono que sono sarobbe a considerata, Artissico de la considerata de la considerata de la considerata della co

CHIOSE

# CHIOSE INTORNO ALL' ETITAFIO DI PLATONE.

Ex Menexena sive Epitaphia Platonis.

N forte quia disciplina Philosophia que finem. Presupponesi che chi fa più de gli altri, debba governare gli altri. Ma a me pare, che il fapere non fia da tanto in ciò, quanto è la bontà, e la giustizia,

Videtur, Menexene, and plurimas gentes practurum effe in bello occumbere . A me pare il contrario di quello, che pare a gli altri dell' Epitafio. cioè che Platone non l'abbia composto in pruova de gli altri Rettorici, nè perchè lo reputalle cofa tanto lodevole; anzi ch' egli l'abbia fatto per mostrare altrui, che perciò gli uomini non si dovevano sporre alla morte se che quei Rettorici, i quali fanno fimili fermoni funerali , non fanno cofa molto difficile. Ora altri non si dee offerire alla morte, perche sia seppetlito dal pubblico, e gli fieno fatte l'efequie, e lodato, extribuitegli quelle lodi, che non merita; ma fi dee sporre alla morte per la l'atria, e perchè è cofa giuftas e i facitori delle lodi non hanno molta malagevolezza, potendo dir delle bugie, le quali non fono loro riprovate, lodando la Città. e eli afcoltatori. No è da credere, che. Virgilio, quando diffe: Pulcrumone mori succurrit in armis, avelle riguardo a questo detto di Platone per le hodi, ma sì alla giuffizia morendo per la Patria . . A ima and

Bi enim opurteret &c. Dice l'Evangelio, che niuno Profeta è graziofo nella puria. Alunque più malagevole cofa è todare i Cittadini nella fua patria apprello i fuoi Cittadini, che i foroftieri. La onte non è malagevole, quando le lodi de gli afcolmoti fono moscolate con quelle de i lodati.

Que jam assegnuti iter facile peragunt. Aveva dunque opinione l'antichità, che l'anime de' Morti non andassero a' luoghi deputati, infino a tante che non fossero finite l'elegate. E vedi, che non sia quello, che delle Virgilio: Centum errant annos. E quindi per avventura è nata l'opinione, che il feppellire i morti fia opera di Mifericordia, come fermamente crediamo ancor noi altri Criftiani.

Ea very cous eff gratione. Il Sermone funerale non ha altro intendimento, che memoria lo levole del defunto appreffo i vivi. Quindi per aceidente nafce il conforto ne'vivi in rassomigliargli je faconfolazione Ma per avventura altri può direc la lede nafce da' detti, è da' fatti fecondo il dovere, i quall raccontati operano memoria appo gli afcoltanti i volonta di feguirgli, e confolazione : e così tutte e tre quelle cofe fono expecidenti a Mm

THE STREET THE CO. S. LEWIS LAND COLLAND ELCHIS

Quod effatur Deromi de has inter-fe consensité. Questo è contrario a quello, che dice nell'Atlantico, dove non vuole, che la tenzone del nome d'Atene tra Dei fosse vera, e què sì. Ma qui parla in persona d'Aspasa Rettorichessa.

Quod fi. nos codem mudo fermone: Nora, che had hiper in quelto luogo fi prendono per Profas e non dicemmo prenderii per Verfi nella/Poctica d'Ariflorete.

Thi nemque perestum debilitate Or. Qui fi dice, che non s' ha riguardo a' padri a dare gli onoci o i Magilfrati a figliuoli e nel fine del fermone fi dice: Ad afficia fua transmitti, cioè che dà i Magilfrati a figliuoli di coloro, che per la patria fono morti.

Ora farebbe di meltieri ricorrere tutto il fermone, e vedere a parte a

945. Qued

a control of the state of the s

petre, dove Afapta hainge gli Atenicini come efendo il retritorio d'Atena farile, dice che animali falvatici e nocivi a gli nomini, nonv' abinantio, quale che gli atmini falvatici on infilmo più-ne longhi dierri, che dimedici e che nell'Atlantico Platone non dica, che da prima il territorio Atenice non folio grafio, è de bereçolo e come losfima i Greci, che fecero lega, è alutarono il Rè di Pería, perchè era venuto fopra la Grecia ad regione di minimente gli Atminisi che colle pari l'ajutarono. E-sonite il Magilitati il deffero fempre ad nomini dabbene, e finifi i code chi argonio dell'inficilitati, per le quali fi rede chiaramente, the Platone fi befin di quelle i oldibance, pano yere.

contraction to the second of t

officialists with a state of the state of th

Constitute of the said 1979-2 of the back the second of the Constitute of the said 1979-2 of the said 1979-2

Mundum autem hunc re quidem O'c. E' da por mente, che fecondo Pla-

tone Timea fu il primo, che dicesse il Mondo essere Dio.

Debita vero vius, qui per ignomation. Se la pena dell'ignorance è il finepera sidmique pena dell'informon fi e la finità. Si porcibbe dire, che la pena dell'ignorante folic-la fixtea dell'imparare; ma perché quefto è combie con tutti gli imparante, bifogna dire, che è la fixite conquinta con vergogna, come fi fia agli Eretici, o a' finciulli, che non hanno fiudiato quando, e quanto gli altri-i ficcomo le medicine fono pene dell'informo, e alcuna volta fono congiunte con vergogna, quando convien medicarlo in parte, onde il la ucere à bello.

Quamobrem ut posthac rectius &c. Tanto si ragiona bene di Dio, quanto

n' è flato rivelato da lui. ma

Quadopialem Jazilim apparez. Cod dovrebbe effere z eloè quanto altri i intende meno d'alcuna cofa , dovrebbe tanto più fofpender el giudicio. E fe fi dovrebbe fofpendere in alcuna cofa, fi dovrebbe fofpendere nelle cofe di Dio, e fipetialmente il vulgo. E nondimeno non è così ville femminetta, o peccariree, che non ardifea dar giudicio delle così di Dio, e talvolta condannare per Eretico il più ficienziato, e il più fanto nomo del Mondo.

¡ Queunque a nobis dicustur Or. Queftà è flata mia ophiones, che tutto ciò, che dicinon, far mpprefentazione con parole e c che il dipintore fia mano oppolto al biatimo, quando dipinge le cofe ignorate; che le fapure e per configuente che fa più difficulà a dipingere una iperfora fipziale, e conocicius, che una generale, e fonofeitus, du non crediamo, che fa minore difficultà a ragionare di cofe in generale, e non iftare, ma poffibili a il effere, che delle cofe flate, e fapura noroza da gli afoctanti.

.737

- 1

ade Phabo, Mussique weastir. Ecco che in profa si chiama l'ajuto di Febo, e delle Muse, salvo se non diciamo, che ciò si a per continuare letraslazioni, avendo nominato Timeo Poem, e detto, che i ragionamenti loro erano come tenzoni di Poeti.

Ac prater Dea, ques su memorabas. Ecco che si fa l'invocazione non folamente per far belli i versi, ma per tornarsi a mente le cose antiche. Dulcanus autem. Minerpaque naturam babentes communem &c. Pallade.

e Uulcano fono di natura confacevoli fecondo la cieca opinion de Centili. Ma nota, che i veri figliuoli di Dio, cio èl Santi padroni delle Provincie, odelle Città infondono, ne gli abitanti quegli fipititi di virtà, che fono, o fono flati in 6 fletti, fectome per témpio S. Michele è padrone, e difenfore della Francia, perché fu capitano a facciare i rubelli del Cielo, col ne Franciechi è quefo vigore battagliere oa diffic faella Corona Reale.

Mm 2

Account Card To

· Semper enim Superfles. Nota, che gli uomini rozzi, e villani odono i nomi de' grandi uomini del paese, & impongono i loro nomi a' suoi figlinoli per affettuofo amore, che loro portano.

Neque partitionem hanc contentio fecit. Platone ripruova la tenzone tra

Minerva, e Nettuno d'importe il nome ad Atene.

. Quum vero multa per fecula &c. E' da notare, che le Lettere non fiorifcono nelle Città, nelle quali per careftia di vittoaglia fi conviene attendere alla mercatanzia; e quindi è, che in Genova non fono lettere. Ma dall' altra parte era da dire, che poco fioriscono in quelle Città, nelle quali è dovizia di vittoaglia, perciocche non meno rifiutano la fatica delle Letsere gli agiati, che i difagiati.

Nempe ea tempeftate armatam Deam cultam fuiffe .. La ragione, perche Pallade fi dipinga armata, fi è che le donne andavano alla guerra.

exitta advisión in incluyence La Sma, at a Dearth | of C e ar South of Store of Store

Id ex eo contigle &c. Or vedi, come Solone veggendo che eli Egizziani avevano traslatata nella lor lingua la forza de' nomi, e 'l fignificato, e non la voce, e'l fuono, fece egli il fimile. Perchè noi Latini, e vulgari potevamo traslatare Unitur, & Unto, parlando di Crifto, poiche i Greci avevano lasciata la voce Massach, & accostatisi al significato, detto aries. Questo, che io dico di questo nome, dico di molti altri, come di Pietro: che noi potevamo dire Seffo, poiche Crifto l'aveva nominato Cepha.

# 738.

Omnis ab alia continenti &c. Il fito dell' Attica ha i monti, e il mare, E per le piove, e per gli diluvi, che fcorrono da monti nel mare, la graffezza della terra andando nel mare, l'Attica è rimafa montuofa, faffofa, e rangea. Perchè Platone non ha opinione, che il mare sa più ako della terra weather the state of the state

# all lies - and hamber, 7392 - and ma-

Circumsepsieque collem &c. Simile fortezza prende in comparazione Dante nel cap. 18, dell' Inferno. and the second second

Aleranque fatictatis folatia bellaria &c. Nota, come le confezioni, e' le delicatezze sono farte o per gli fatolti, o per gl' infermi, e svogliati. Circum bune delphinis infidentes Nereides Oc. Vedi, fe gibefto ha da far mulla con quel Virgiliano. ....

eligible to perfere to a

Numphasque sorores,

Centum qua filvas, centum qua flumina servant.

L'Exterinseus exflabant imagines &c. Simile cosa pone avanti la porta

CHIOSE INTORNO ALL' IPPIA MAGGIORE DI PLATONE.

. Ex Hippia majore, sive de Pulchro Platonis.

Lotte paper. The same and 40% and are as yet

C Eterum quanam Hippia caussa & C. Gli antichi attendevano secondo passia alle costi private; presiocchè non erano subricienti alle pubbliche ancora. Ma i moderni sono sufficienti alle une, & alle altre. E quantunque Socrate se ne bess (il the appare, in quanto aggiugne; chegiti antichi nom fapevano silussiane; pioche non supervano guadagnare, seconne i moderni) nondimeno non sarebbe gran maravigila; che i primieri Filosoft sossiente i antichi e delle opi-nioni, che non avesse con e di impacciarsi nelle coste pubbliche. Ma i moderni, imparando le cost trovare da gli altri in piccio so spisio di tempo, hanno agito di porre mano a reggiumenti popolari. Nondimeno ionon niggo, che per avventura alcuni non lafasificto il reggiumeno pubblico della Città, o ancorà della casa privata, per attendere alle contemplazioni, je qualit cilinavano piss, e reputavano dover giorar più.

"Permicanen prifes homins prefere fomper recontinuing: I ppia antipone contra animo gli antichi morti a' moderni vivi. Or vegga, che per avvenura per non faril nemiciti morti mo faccia odiofi i vivi. Ma fe fa ediofi i vivi, apprefio a quali giudici gli fa? Certo apprefio i vivi. Mi enimo è odiofio a fe fuffi oi ne doi vera. Apprefio che cofa gli piò nuocere l'ira de morti con tutto che nemici? Dice il proverbio: "Veno morte non fic nettera."

ze9.

Hoc autrm diest mihi etc.: A volere che altri fia graziofo apprefio un popolo, pognismo un'eccellence dostrinatore, bifogna che quel costi popolo non fia tanto ignorante di quella dostrina, ch: non conofic il valor fuoi nè canto intendente, che fi dia ad incendere di lagrene a fufficienz. 'Cor sali finosì Lacedemoni; là onde none' maraviglia, se non curano gl'infignamenti d'Ippia. Sonza che hanno la legge, che vieta loro umparare finatie dostrina forettiera ja quale non è rea, ancorar che per avventura

quella,

quella, che il permettelle, folse men rea, o migliore s poichè vergono per esperienza, che con questa legge si son mantenuti così lungo tempo. E vietano, che i loro Cittadini imparino Restorica, reputandola disteile al Comune, poichè molti Comuni per gli Rettoricti sono andari a persizione. E, così simo, che si distinienzamente, riposto a Socrate per Ippia.

111

Stirpem Heroum &c. Perciocche l'antichità ha del miracolofo, Socrate foggiugne, che l'Isloria di quella, diletta, come fanno le Favole i famiciulli dette dalle vecchie intorno al socolare; e si conchiude, che non è differente da quelle: il che non si ricevercibbe di leggiere quanto a questo.

CHIOSE INTORNO ALL' IPPIA MINORE DI PLATONE.

Ex Hippia minore Platonis.

269

Cur non aut improbas dissorum aliquid. Se la parte della siprensione, che seguita, è giustificata si quid minus reste dissum viderur : senza dubbio la parte presente, che è della lode, doveva essere giustificata si quid reste dissum videtur.

Presertim quam & ipsi inseriores discosseriores &c. Socrate poteva rispondere: Se a voi non dà il cuore di biasimar le cose dette da Ippia, no le approvates perchè consortate me ad approvarie, non le sapendo riprovare?

Sunt Endice nonnulla &c. Conveniva, che Socrate apprello rispondesse Io non posso nè approvare, në riprovar le cose dette, non le avendo inteles 1à onde per porervi ubbidire, facendo o l'una cosa o l'altra, io domanderò lui per intenderse meglio.

Iliadem apud Homerum, & preclarius Toema esse do Odssea: Socrate sa bene ad attribuire cosi stara pruova ad altri, cice che si debba giudicare, che sia da antiporre un Poema ad un' altro, perchè la persona, della quale tratta, sia da antiporre a quella dell' altro; concissa rosa che non la nobiltà della persona, ma la nobiltà del modo, col quale è trattata, faccia più nobilti il Poema. Nè perchè sa un' Autor solo, il Poeta si dee credere, che la conclusione sia vera, potendo avvenire agevoimente, che un medessimo Poeta non sia atto a trattar degnamente due persone, la più nobile, e la meno.

In Achillem numquam Poema mum &c. Nè so se Socrate avesse aftermato questo

quelto; non effendo per avventura vero, che l'Iliada fia ftatà composta in tode d' Achille, ne l'Odiffes in lode d' Uliffe, ficcome altri , perchescrive la Vita d'Aleffandro, non fi dice feriverla in fua lode, o bialimo, quansunque per accidente vi si contengano azioni lodevoli. = "

De hor ego feifeitari ab Hippia &c. Quando ricerchianto alcuna cofa da altrui, dobbiamo vedere, che polla, e che voglia. Altri dee potere direi. une cofe fole, quando ce ne abbia dette molt altre. Ci dee altri voler compiacere in una ancora, avendoci compiaciuto in molteper non laiciarcisconsolati per picciola cosa. Ma dall'altra parte chi può assai, non può il tutto; e chi ha compiaciuto in molte cofe, ne può negare una.

Haud refte agerem Eudice &c. Sono molte ragioni, che possono indurre Ippia nella fiera di Giove Olimpio a rispondere a chichesia di chechesia pubblicamente, che non militano in rispondere ad uno in luogo privato ? eice la gloria, che naice dalla rifpolta data in pubblico, che non naice in privato; & apprello il guadagno, che non nasce in privato; & apprello il guadagno, che fi fpera per adefeare molti fcolari, ficcome veggiamo coloro, che fanno le magatelle, le fanno fenza premio in cofpetto del popolo, ma vogliono efsere pagati facendole in luogo privato. Appreso altel non può temere, che la risposta gli sia involata, poiche ci sono tanti testimonis senza che nel cospetto del popolo non vanno a questionare, se non gi' ignoranti, e prefuntuoli. Là onde veggafi Ippia, come provi bene a majori, che fia per rispondere volentieri a Socrate. Per avventura prova, ch'egli è atto a rifpondere ad una, poiche non rifiuta di rifponderea molti .

O mam feliz tibi fors; marigit. Non purey the Socrate dovelle lodare Ippia di forte, e di ventura, parlando de beni acquistati dell' animo per fuo studio, come la Scienza, se per avventura non gli fosse stata infusa da

Dio miracolofamente, come fu in Salomone.

Mirarer profetto, fi quis cirea corporis exercitationem. Quelto non mi pare cofa, che abbia dubbio, pertiocche fe altri con le forze corporali avanzasse tutti gli altri, sarebbe cola rara, siccome è cosa rara, che altri avanzi gli altri tutti con le forze della mentes ne più raro e l'uno che l'altro, quantunque fie più da stimare la forza della mente, che quella del corpo. T ad an April 1 1 4 2

Atque bac eua gloria & patrie, & parentibus &c. Gli effetti gloriofi rendono le cagioni gloriose. Dunque se il Figliuolo è glorioso s'ancora il Padre, e la Madre sono gloriosi, e il Luogo, senza il quale non si può nascere, sarà glorioso. Vero è, che bisogna, che la gloria del figliuolo sia grande, fe dee glorificare il Padre, e la Madre, effendo mortali, e privati, de quali non fi efen conto per Istoria. E parimente la Patria, la quale durando molti feedli, e producendo molti Cittadini glorioli in processo? di cempo, non di leggiori altri, fe non è in soprano grado glorioso, le . . . . . darà gloria... : Albertaber aller ange et de je ; and 104 : Peiro e

Parra dam multi intex offimus. Socrate non volle nella prefenza della molituline domantare quello, che noa uvera intefo, apprima che Eppia avefie finito di ragionare. Le ragioni fono quefter per non dimostrari ignorante, e rozzo apprefio il popolo iapprefio per non utubare il corfo del parlare, chi era intefo da gli altri, e che Ippia non voleva interrompere. Ma fe in cofi fa così, non fi foggiugne quanto converebbe: Name vara pafquam passirest famus, & Euditar hie quaerre ishet, duvenichi dire: Et Ippia ha polto fine al fuo continuoto ragionare.

#### 270.

Optimum virum finzisse Arbillem. Crede Ippia, che Omero fingesse Achille ottimo, e lavissimo Nestore, e smill: il che non credo io, ce sendo queste qualità di questi Rè, e Principi, prese dall' Istoria, o dalla subblica fama.

de mili in hec gratificaleris? Or. Più cofe fanno, che altri non ritponda: la friocchezza del domandante; la fatica del rifpondere il premio, che ne ferras il danno, che ne teme, ic il domandante facelle fuz la rifpoftas e l'invidia, che altri non impari. Ma ectro Socrate dubitava della fcioccheza fuz: a che rifponde Ippia, che è avvezzo ad infegnare ad ignoranti. Apprefio dubitava della fatica, e voleva effere compicaturo; ma a quefto non rifponde Ippia, anti dice, che finole effer pagato.

Quoniam in supplicationibus ipsis. Nota, che ci è una parte d'Omero, che si chiama supplicationi 1/100, nelle quali sono gl'instalcritti versi.

August, Augusta vatassitzka Olavela, Rej piet de terathiete armenen, Lorde de openen, ogi de menede ibe. Ezpeis og pen neder finis dielke vilvere, Ci y' supe ple alle, iet openen, andre de dry, de type sign, di y og menterplen fign. Om multum generale doil fabricator Chiffe,

Convenit interpial wa welfen orfellere dista, Ve first debere puto, fallations inform Re me federate bine obsendate & illime. It Magis off, quantum quem mêgei jenna Diti Itafenja nobis, alind qui pethre claudit; lade palam profert aliud quodunque videtur. Aft eço mune dicum, treto volus effe fururum.

Hit in carminibut morem utriafque declarae Gr. to non credo, che per gli verfi adotti da Ippia fi poffa dire, che Achilla folle femplice, & Ulific afluto, dicendo Achilla di é, e d' Uliffe, traj galli non era parer concorle, conciofacoloche non fi creda a gli avvertari quello, che dicono de gli avverfari, o pur di è medefimi lodandofi. MinMendatefier votast illos, qui factre aliquid nequenne de. Io non vegego; perché di dea di potter, o di non peter fare. Na a me pare, che doversa domandare, se domandare mendaci coloro, che dicendo la bugia fapevano di dirla, o di non la dire, e potevano, dicendola, lafeira di dirla. Ora per foltazione della quifilione moffa qui da Socrate, è da dire, che ci è il bugiardo, e il verticere, che riguardano folamente la volondà e l'uno è biatimevole, e il altro lodevole. E ci è il dictiore del vero, e il dictiore del fallos e quelli riguardano la scienza. Quando dunque si dice, che il dibugiardo, e il verticere sono contrary, non è per rispetto della scienza, fa-pendo l'uno e l'altro come la cofa fla i ma il vero, e la fallità sono contrarj pera la scienza, o ignoranza, e non per bona à.

### 272.

Verum consuevi semper, quum aliquis disputat. Queste parole sono diftrutte dalle feguenti : Sin autem dicentem ipfum parvifacio, neque requiro Ce. Achilles autem versutus, & varius secundum sermonem tuum. Ora pruova Socrate per più argomenti, che Achille sia bugiardo . Prima egli dice di dover la mattina feguente andar via, e non va. Appresso dice di non voler combattere, ma rimanere, e stare ozioso. E perchè si poteva dire, che questo fosse proceduto, non da bugia, ma da mutamento di consiglio: risponde che il mutamento non poteva nascere da leggerezza, essendo figliuolo di Teti, & allevato da Chirone. Ma che egli non fi faceva confeien-2a ad ingannare Ulife ingannatore. Alle quali cofe fi può rispondere, che Achille aveva animo d' andarfene, quando diffe d'andarfene; poi non per leggerezza, ma per pensamento, credendo di nuocer più a' Greci, & egli goder più, deliberò di restare senza combattere, e non per ingannare Uliffe. Perciocche non pare, che il dir d'andare, e 'l restare senza combattere ressa alcuno inganno i anzi è d' un medesimo danno a' Greci, quantunque fia più di letizia a lui, che farà presente a vedere i danni de' Greci.

#### 273.

An cenfes, Hippia, ufque adeo obliviofum. L' effere nato di Teti, & allevato da Chirone non opera ricordanza, ma bene opera, che altri figuarda di non dire una cofa, e di farne un' altra.

Vides, Hippia, me loqui & e. Discordare da' savi non è segno d'ignoranza. Ma curare i detti de gl'. ignoranti, & caminare i detti de savi, e e contradire a loro, crederei essere segno d'intendente, e d'ingegnodesto, e vago.

Mirificum tamen boe habee bosum. Io non fo, se sa bene così commendabile, che altri s' apparecchi sempre ad imparare senza vergogna. Anzi Na credecrederei, che la vergogna alcuna volta fosse molto più lodevole cioè quando altri per sua trascuraggino ha lasciato d' imparare quello, che doveva.

Rego autemi, as feificinor &c. Vedasi la gentil gratitudine di Socrate verso coloro, che gli infegnavano. Egli non solamente non riceve l'infegnamento, ma lo rifiuta. Ora rifiatandelo, e riprovandolo, come ringrazia colut, che gliele ha donato, o come è dubbio, ch' egli lo racconti per sing altruit l'

Hujus autem mali superiores sermones. Se Ippia con le sue risposte era stato cagione del male dell' animo di Socrate, doveva ragionevolmente dubitare, che di nuovo o altro male per le risposte non sopravveniste, o quello non crescesse, o almeno lo doveva assomie liare alla lanciad' Achille.

Multo mini majus beneficium conferes etc. Io crelo, che Socrate s'inganni gravemente. E' qui un corpo d'un glovane, che non fia ballare, nè
faltare, nè cavalcare, nè auotare, e nondimeno egli è fano, nè habifigno
di Medico à ce neu un altro, che ha febbre, fianchi ècc., quello c'infermo,
& ha bifogno di Medico. Parimente è un animo, che non fa nè Nettoriez, nè Gramatica; ne Alfrologia; e nondimeno è dabbene, ne ha bifogno
di Confellore, o di Predicatorei & enne un' altro, che ha de' vizi sifai;
come volontà d'uccldere, di rubare &c. quelli è infermo, & ha bifogno
di Medico fpirituale. Adunque non è vero, che la ignoranza s'antiponga,
fo pareggi all'infermità co-prorale ma si alla non defrezza corporale.

### 274

There are surfar off melior in trum qui f ponte currit trate, an qui fecut Non intendo l'argonnenta Sociatico in quefo longo. Ma nondimeno io intendo, e credo, che ogouno, che non è flordito, intenda che non é misior curfore colui, che volontariamente corre male, che colui che per effere florpiato corre male, quanto è al corfo tardo. E se pure s' ha da giudicare dirittamente, piggiore è colui, che corre male di volontà, che colui, che corre male per più non potere.

# 275.

yafilita some potentia quedam est, vul ficientia? La Giustizia non è niuna di queste coste ma è un'a bito della volontà nostra di non fare ingiuria altrul, il quale si manda ad esecuzione con la scienza, e con la potenza, Ma se essa la scienza, e la potenza, non è biassmato l'ingiuriante; ma se cessa la volontà, è biassimato.

# ARGOMENTO DELLA PRIMA PISTOLA

# DI PLATONE.

Dione rimanda i danaria Dionigi, a quali gli aveza mandati, percioche de flendoli portato bene e in configliario, e nel reggimento, e ran flato mandato va eli gli si podo configliario, e mon da biologno, fe non de la configuració de la conficio de la configuració de la configura

# ARCOMENTO DELLA SECONDA PISTOLA DI PLATONE.

R Isponde a quattro cose. Prima, che niuno de'fuoi amici ha detto mal di Dionigi, nè Dione, nè altri, quanto è a lui, nè dirà, nè farà. Appresso, che Dionigi dee onorar Platone. Oltre a ciò, che Dionigi non ha bene intefe le cose della natura prima, nè è atto ad intenderle, infino a tanto che è vanagloriofo. Ultimamente ragiona d'alcuni amici. Ora fi eoglie, che le parole dette da' discepoli, e da' famigliari procedono di mente del Maestro, e del maggiore; là onde Platone afferma in iscusa suanon aver podestà sopra loro. Appresso chiaramente si vede, come è cosa naturale, che gli scienziati pubblichino i loro Libri sotto la protezion de' Signori; cioè perciocchè gli scienziati, e perciò savi, s'accostano volentieri al potente; e'l potente si diletta, che si dica, che ha favorito i savi, quasi la sua potenza sia proceduta da senno, e non da forza bestiale. Adunque Girolamo Frascastoro nell'intitolazione del sue libro es souvables, che dice che 'l giovamento, che nasce o dal fare, o dal dire, è stato cagionedi questo, non dice bene; perciocchè lo Scrittore non avrebbe parte nel fare. Appresso si coglie, che il ragionar di Dio, altramente che non crede il vulgo, è da tacere per questa cagione, acciocchè tu non sii besfato. Ma io credo, che questo movesse poco Platone, ma più tosto credo, ch' egli dubitalse, che non gli avvenisse quello, che avvenne a Socrate, poichè dice di scrivere quello, che diceva Socrate.

Nn 2

#### 1. 10

O » με τω κίωτης ευπορόσημα», με ακό με Ισιμού. Adinque: fe Socrate era períona dabbone, e non penía, che altri pola secufare di rea credenza atruti, feguita, che chi è tomo dabbone non dec fecondo lui accufareatruti di rea credenza. Ma fe così è, come è che Eutriforno, che fi teneva molto dabbone s' induce ad accufare il padre di cattiva credenza! Ma forfè è da dire, che egli aveva Socrate per unomo dabbone, na non per perfetto in quefta guifa. Sono melti, che s' inducono ad accufar per mala natura, o dicietando fide dima elatrui, o per premio Ne altri s' inducono ad accufar per zelo della Religione: δe alcuni fe ne aftengono per umanità, non voca dendo unocera estruiti se datrici dubitando di non nonicaria la gente, quantunque conofeano, che fose ben fatto l' accufare: e di questi per avventura era giudicato Socrate da Eurifrone:

#### 72

O νημάζων, μέν του είντε φτς. Nella causa della rea credenza usavasi appresso à Pagani cosa, che non si sa appresso noi altri, poichè si nominava l'accusatore, non che i testimonj appresso i Pagani, là dove appresso noi altri si celano gli accusatori, e i testimonj.

#### 17.

Ti 34 40 800 ft. Chi accufa un'altro, dee effere più intendente dell' accus to. Adunque chi accufa di Erefa altrui, de effere più intendente delle cofe di Dio. Si può rifpondere così: fono da confiderar due cofe o l'incitignaza, o la volonal a percioché fono certe conculioni delle cofe di Dio, delle quali fi può al intendere il groffo, come il fottile; e peccado vii if fortile, può effere accufato alg profio, come il optuno poffono effere accufati il beflemiatori. Ma di quelle cofe, nelle quali fi richiode fortilità, non dovrebbono poter effere accufati; fo non da più lintendenti: E forfe fi permette, che il meno intendenti accufino, non per accufare, ma per aumonieri el Giudici intendenti, che giul chinno, si fenoco del punire.

#### 10

'AT on the note the who. L'unfoodel vegliare fippra l'altrui reacredenza dipendra dalla politica, e dalla cività e, dalla revitità e, dalla revitità e, dalla revita e, a con di nomia madoria la Città in agrido cafo, la quale come mader nai non la condurrebbe ad uccidere i figliuoli, quantunque deffero noja a gli altri fratelli. 20

ο 1936; 54; 15; 20 τίαν στ. Quella similiradine di giardinirere, che debba prima curare le piante novelle, che le atempate, non ha quella confurmità col civile, che idebba prima curare i gioniretti, che gil attempati, come si crede Platone. Peresocchè le piante non imparano l'un addi' altra, prendono efempio; ma gli unomini imparano l'uno dali' altra, ce vivono ad clempio. Sicchè il civile dovrebbe prima cominciar da vecchi, e da' maestri; e i fanciulli imparerebbono dirittamente.

47

Onel 3 de women's avai us 3 sais. Aveva domandato Eutifrone, di che corruzione. di giovani cra accusato Socrate; & egli risponde non di corruzione di giovani, ma di formazione di nuovi Dei . Adunque le nuove opinioni fanno pregiudicio spezialmente a' giovani intorno alla Religione. Ma onde nasce tanta offinazione in alcuni, quando vien loro propoffa, o integnata altra Religione? Certo massimamente da questo, che par loro d'essere indotti ad effere ingrati verso Dio, parendo loro d'aver nella sua Religione rirevuti benefici inestimabili, come l'essere, e il bene essere. Ma intorno alla Religione o fi pecca, o fi par peccare, negando Dio fimplicemente, o maledicendolo, o negandolo non fimplicemente, mafuftituendone un'altro in fuo lucgo, come fantamente fecero i Cristiani, verso i Pagani, o non dandogli compagnia, come hanno scioccamente satto i Luterani, non votendo la compagnia de' Santi per avvocati con Cristo, e apprello Cristo, o dicendo che l'opere non piacciono a Dio, e fimili altre pazzie. Ma perchè l'ingratitudine è congiunta con l'ignoranza, l'Eretico ha a male d'effere colto in ignoranza e ripresone da altrui li turba, e mette avanti per coperta della fua turbazione, non l'ignoranza, ma il non voler effere ingrato, e chiama malvagio l'insignatore della miglior dottrina.

c. On the of relationship of the property of the sound of the confirmation of the sound of the s

30.

Estat în istatătă ext. L'opinione della rea credenza agevolmente s'appane altrui apprello a molti, & ê credura, folamênte che ît truovi chi ît dica i perciocche ognuno fi fance offendere per l'ingentiudine prefuppolla; ancora che non ne torni utile niuno a chi micove famili cofe; a pércio non dougebbe si agevolmente effere creduto.

31.

Kal ipoù yar &c. Per l'ignoranza sciocca altri si ride, e bessa; ma per la malizia altri fi silegna: e perciò Eutifrone non produce a tempo l'esempio suo, ne altri ha invidia all' ignoranza. Ma se altri reputa ben detto quello, che dice, altri non si ride, ma cerca di nuocergli per invidia. :.

35.

Me petr di didarantair Ge. Ecco che qui i Magistrati non si curano di quel, ch' altri creda, purchè non insegni a gli altri. Ma non si debbono per avventura contentar di ciò.

38.

H was a subsequer aprouras &c. Se fia lecito al figliuolo accusare il padre, era la questione. Ma Platone l' ha fuggita, e pure era da trattare. Ci fono alcuni peccati, i quali se non sono accusati, e pubblicati subito, fono la distruzione dello Stato pubblico, come un trattato d'occupar la Repubblica; e per avventura il figliuolo è tenute ad accusare il padre, essendo tenuto a sporre la vita per la Patria, e per la famiglia sua. Ma ci fono alcuni peccati, per gli quali non si distrugge lo Stato pubblico, non essendo puniti, e non ne segue altro male, come perchè è commesso un' omicidio fecreto, o adulterio, non dee altri accufare il padres ne quando ancora il padre il dee commettere, fe non gliel può vietare fenza pericolo del padre; perciocchè se gli si potesse vietare senza pericolo della vita del Padre, crederei che fosse tenuto.

2. 2.

Texalor w ourgant or. Altri non dee confentire all'ingiustizia, e si presuppone confentirvi, quando vive con l'ingiusto senza far dimostrazione dello sconsentimento. Ma si scusa di fare questa dimostrazione colui, che ha ricevuto piacere, e beneficio, quale hà ricevuto il figliuolo, il discepolo, e'l cittadino dalla patria.

18.

Ap' au d' Suspeires etc. Vanamente avanti l'accufa, o in giudicio addurrà questa ragione Socrate, dicendo che poichè è stato inquisto, egli è divenuto discepolo d' Eutifrone, e che si debba inquirire lui, perciocchè Melitto rif-

pon-

ponderà: Io non t'accuso di quello, che hai forse imparato bene de Lutifrone poi, ma di quello, che prima hai insegnato male. Ma pogniamo, che Eutifrone t'avesse insegnato male, io accuserò lui, ma non lascerò d accusar te, che hai imparate le cose &c.

35

Aju vinne ter al pie servete. Due cost fono da considerare in queste parole del Eustrone. L'um a è, che la fanticà consiste nel far bene, e l'impietà nel far male in cose, che pertengono principalmente a gl' 1.1dii, o a gli Umniti di che peco appresso i diddice, volondo che la sintirà pertenga come parte di giustizia folamente a gl' 1.1dii. L'altra cost è, che non sia differenza rel a punizione del padre, quanto è a lingiuolo, e de gli altri, nelle coste malfatte dal padre, o da altri, per esempio di Giove, che immegiono Saturno suno padre, e di Saturno, che caliro Celio luo padre. Il quale esempio nulla a me pruova perciocché se il figliuolo non accula il quale esempio nulla a me pruova perciocché se il figliuolo mon accula il quale esempio nulla a me pruova perciocché se il figliuolo non accula il decento, a porta accular e se numo l'accustigle, o poteste decento, po parte accurar e se numo l'accustigle, o poteste decento, porta porta punto da nimo. Adunque si portebbe concludere, se presippognismo che non ci si da chi posta punte il ingliuolo, pi li figliuolo il padre, o onde si formano pie la Tragessite, e cost altrebbe citico ad un privato per via occulta usu cidar lo, o la figliuolo pi la Tragessite, e cost altrebbe citico ad un privato per via occulta usu cidar lo.

43

Aprile d' Eledicier rede les. Non è adunque vero, che Socrate folle accusato d' introdurre novità di Dei, perchè affermasse d'avere un Demonio famigliare; ma negava l'istoria delle azioni di Giove, e de gli altri Dei, non parendo a lui giuste, anzi parendogli contrastanti al dovere.

77

Kai vrāvum Or. Socrate foggiugne delle guerre de gl'Iddii, acciocchà apai più l'ingiufitzi adl'i una parte de gl'Iddii, acciocchè apai più l'ingiufitzi adl'una parte de gl'Iddii, acciocchè fic onoficane non fono veraci Dii. E di fimili cofe pece convenient alla natura celeniale, e delle guerre, Socrate attribufice l'invessione a? Deci, Az Dipintori, e non alla credenza del vulgo, per poterle negare con più ficurtà : di che altrove fi parlerà.

3· 4

Minima and Or. Più chiaramente, poteva dire, direfti su set , & io ε' aveva domandato w' is. Io duaque non domando fenza ragione, che mi dichi, fe quella cofa è giufta, o ingiufta; ma la ragione, perchè queffa, o qua lunque altra cofa fia giufta, o ingiufta: il che non fi farà mai fenza diffinizione.

10.

.

Ref wois mt, whe prepate Quag gestim eff Dist findling off. Contra questic conclusione, o disfination arguments Socrate prima cost: Se gil Designo disfination arguments Socrate prima cost: Se gil Designo disfination arguments Socrate prima cost: se gil Designo disfination precessor, che sino ad una parte disporta. Adunque le cost medesime sono grate, & ingrate, e per conseguente sance, adiaboliche. Al quale argumento si può rispondere in une modi: o che son è vero, che gil 'Iddii contrassino tra se, e sieno disfirmiti o che le cost, esselle quali contrassino, non sinono si anter, an diaboliche, una mezante. E così pare, che Eustifrone veglia rispondere, quandodice, che niun Dio reputa, che non debba effere punitochi uccicli rigiultammentu al alro-

CHIOSE INTORNO AL GORGIA DI PLATONE.

Ex Gorgia, vel de Rhetorica Platonis.

135. 4 22.

M Agna facilitate respondes o Gorgia. Dante: Felice te, che sì parli a

Quid ta Pole &c. Gorgia era Ranco per troppo favellares e Polo, acciocche non folfe più moleftato, c'offerifee prefto a rifpondere per lui. Ora Cherefonte domanda, se crede di faper rifpondere meglio che Gorgia. La qual domanda non ha del convenevole; perciocché egli eredeva di poter rifpondere con minor nois, poiché non era flanco come lui.

30.

Multa quidem artes infant & C. L' industria de gli uomini ingegnodi rutuvo a l'arti nobili, e vili si e le nobili faccondo Polo fono efercitate, & imparate da 'migliori ingegni, e le vili da' mezzani. Il che non è fempre vero i perciocchè & ortimi ingegni alcuna vola ne imparano, nè efercitano arte niuna nè vile, nè nobile. & i mezzani confortati da altri, o per fe, à apprendono alle nobili.

36.

Rhetorica magis quam differendi arti operam dediffe. Adunque la Rettorica non infigna di rifpondere alla domanda, e l'arte del difputare sì è Questo non credeva io. Ma ben credeva, che l'arte della Rettorica infegnatie gnaffe a parlar più largo, perciocchè convenendosi parlare a' più, ciò cornava a bene, acciocchè tutti intendessero. Brevemente: io non vorrei, che Socrate avesse infanta la Rettorica così fattamente.

37

Lauddi se quidem » Tele Tr. Io non fon hen cerro, che ogni lode prefupponga biamo preceiente. Perciscoch 6 aitri domandalle, qual fosse i trale, e gli fosse lodato, non so perchè non convenisse questa tode, danque hastava dire, che non avex domandato, quale arrefice sosse oggia, ma chi salla qual domanda non era stato risposto. Egli è vero, ch' egli fente quello, che io apertamente osglio dire, che la maniera dimostrativa ha contrasto, e per conseguente stato o di biassmare, o di diminuiria lodi date. Ma di ci ci si parlerà altrose.

43.

An alcimat quoque alios facere poffe. Do dubito, che questa domanda fin vans perciocché fe alcuno fo Ketrotica, coviene che la fappia inguisa, che la fappia infegnare altrui, altrimenti non la fa. Adunque se aveva risposto Gorgia, che geli era Rettorico, cide come lo interpreto, che geli fapeva Rettorica, questo doveva ballare senza passa più apona dargli, se poteva fare altrui Rettorico. Il che non è altro che saperia infegnare.

47.

Jeg sim Rhetreice artis te Or. Pare, che Ariflorele abbia per coflante el principio della fua Rettorica, che la Rettorica, e la Dialettica non abbiano determinato foggetto, intorno al quale fi tivolgano, e nondimeno faeno arti e pare che dica ciò della Rettorica per riprovar Platone in quefo luogo. Ma nondimeno più credo a Platone, che ad Ariflotto i inquefia cofa i e niego, che la Dialettica non abbia proprio foggetto, e fimilmente la Rettorica, come fi vedrà.

65.

Sermonum. Io credo, che Gorgia avesse risposto bene, se fapeste quello, che dieteste perciocche l'arre della Rettorica, siccome ancora il nome suona, non tratta altro che di parole, non come il Gramatico, o il Loito, ma come Rettorico, cioè come meglio si posa manifellare i sentimenti come come della come d

fecondo la proposta intenzione del parlatore. Il che consiste nell'elezione, e nella composizione delle parole, e nella disposizione de sentimenti i e consiste così in trattare, & insegnar l'arte della Medicina, & in iscrivere, o raccontare un'istoria, come in svellare al Popolo, o al Senato, o a Giudici.

**б**7.

Urimitama circa esa fermanza qui dicendi fasultatum babena. Quefio non è ben detto t è de ben detro, fectondo che è bene intelo. Perciocche ficcome il Calzolajo fia iltrui le fearpe, così le fia a fei e fi può dire, che ha le Garpe per foggetto, ma non fimplicemente, perciocche ha tutte le fearpe per foggetto. Similimente la Rettorica ha per foggetto, ma non fimplicemente, la forma delle parole, con la quale fi fi a l'are fias, come el quella , che ha feritta Ariffottele, Ermogene, Cicerone, & altri. Ma ha per fogegetto il tratamanen di tutte la arti, e d'o gni così delle parole.

# 135. 6. 1.

Numquid Rhotorica in quibes diendi dr. Vero è, che la Rettorica dà popoletà, e vigore di parlare, e d' intendere anocra delle cole, che parla efas Rettorica, cioè della fignificazione delle parole, ondenascono le figure, e dell' altre cole fimiglianti, e delle forne del dir ekc. Dia non parla di Medicina, o d' Arifinetica, o d' altra arte, e perciò non dà vigore d'intendere, perciocche non parla di d'ese, ma di es fiessa. Sichè Socrate usa in queflo luogo fallacia, supponendo una cosa in luogo d'un' altra nell'intendere.

2

Nonne medicina, de qua &c. La Medicina ci presta vigore, e potere ad intenderla, ma non a parlarla bene; che questa è operazione della Rettorica.

12.

Ex omnium numero &C., Io non intendo bene la difinazione dell' arti Scoractiche, nè per avventura, si no i' intendell', la rederei vera. Percicochè lo veggo ciò, che è chiuso nel nostro petro, se lo vogliamo dimostraca larru, lo dimostriamo agveolmente con parole. E percicocche non è
un sine di dimostrare, ma o vogliamo che altri ne servi simplice memoria, o che l'impari o, che lo faccia, convien che narriamo, o infegniamo, o persuadiamo, o minacciando, o lossignado, il narrare si fa di cosè,
geroli a comprendere si l'insignare si fa di cose, che altri volentiri saprebbe; ma la malagevolezza dell' imparare è d' impedimento, e questa e
opera opera dell' intelletto. La persuasione consiste nella volontà, la quale o è contraria, o dubbia a quello, che altri intende di perfuadere. Adunque in quanto altri vuole far de gli artefici del fuo meltiere, fa meltiere, che faccia ciò con parole; ma le parole non fono l'opera, che intende di fare, Pogniamo un Rettorico, quando infegna Rettorica ad un'altro; ma l'opera fua è un discepolo ammaestrato, non altrimenti che è la fanità opera del Medico; e non le ricette, o le medicine, le quali fono mezzi da pervenire alla fanità. È fimilmente quando altri vuole indurre alcuno a prender Moglie per mezzo d' un bel fermone, il fermone non è opera del perfuadente, ma mezzo, e stormento. Ora perchèquesto stormento non serve se non ad una persuasione, e si conviene ogni volta far nuovo stormento, siccome ancora fi convien far nuove ricette in ogni malattia, e per confeguente nuovo stormento: Quindi fi dice, che l'arte consiste più nello stormento, che nell' opera, perciocchè fatto bene lo stormento, l'opera è fatta per lo più. E questo stormento consiste in parole secondo Socrate; ma secondo me nò simplicemente parlando; perciocchè consiste in ragioni, e parole, le quali sono soggette a due arti, l'una si domanda Dialettica, o invenzione, e l'altra Rettorica. L'Arifmetica, ancora che si faccia con parole, nondimeno, quando la vogliamo o infignare, o manifettare altrut, non fi gira intorno ad arte niuna di parolei e perciò lo ftormento di parole non dee punto efsere confiderato, ma il foggetto fuo folo, il quale è numero, che è cofa nè corporale, nè incorporale fimplicemente, fecondo che dicono i Maeltri di quella Arte:

39.

Optimum quidem effe bene valere &c. Pare che questi valenti Filosofi si sieno contentati di distinguere gli stati de gli uomini in tre guise: in So-Mtarj, in Famigliari, & in Cittadineschi; e che ci sieno i beni de' Solitari. i beni de' Famigliari, e i beni Cittadineschi, e dall'altra parte i mali. Ora dicendo Gorgia, che la Rettorica si girava intorno a grandissimi beni, & ottimi de gli uomini, doveva domandar Socrate, di quali intendeva, e di qual maniera d'uomini . Perciocchè l'essere sano pertiene prineipalmente al Solitario; ma l'efser bello pertiene principalmente a famigliari, conciona cofa che la bellezza della donna fia goduta dal marito, e quella dell' uomo dalla moglie. E il posseder molte ricchezze pertiene forse più alla samiglia, & è suo bene, che dell' uomo particolare. Altri beni sono quelli della Città, come buoni Magistrati, ubbidienti sudditi, largo imperio, e fimili cofe. Ora ficcome il Medico reftituifce la fanità perduta, e mantienla, di che disputando al lungo Galieno a Trasibulo conchiule, che al fano fa ancora bifogno di Medico, medefimamente fa bifogno di chi mantenga la roba non meno che si saccia di chi l'acquisti. El Oo 2. s'acqui-

141 a acquifta per diverse vie, cioè per via dell' arte, come Agricultura, Lanificio, e fimili, e per morte di parentis ne fi mantione per le predette arti, o per morti di que' medefimi parenti, ma per persona diversa dall' acquistante, cioè dall' Economico . Ma' non è maraviglia, se i cantori ne' conviti diceffero queste trecose essere ottime, perciocchè servivano al luogo, idove cantavano; conciofia cofa che fenza roba non fi possa fare la spesa del convito, ne fiposta godere fenza fanità, ne il convito sia dilettevole, se non è rallegrato dalla bella vista di donne, e d'uomini.

55.

Ut & ipfi liberi fimus, & ceteris in noftra paffim Repub. dominemur. Se Gorgia intende, che sa ottima cosa avere un'arte da liberar la Patria dalla fervità, e con quella medefima arte da fottoporla alla fervità fua: questa è arte molto nociva alla Patria ; perciocchè la Patria comporta più collerabilmente il giogo del forestiero, e del nemico, che del suo Cittadino. E perciò hanno torto quegl'Italiani, che fidolgono, che gli Oltramontani fignoreggino l'Italia, dicendo che starebbono meglio, se sossero soggetti ad Italiani. Ora perchè disse, che ottima cosa è signoreggiare nella Città libera, e far giudicare i Giudici, e determinare i Senatori, e credere il Popolo a fuo modo, cioè al parere d'un folo, a me pare che la cofa fia così fatta. Abbiamo la fenfualità in noi della gola, del tatto, dell' odorato, dell'udito, della vifta, e del defiderio dell'onore, delle ricchezze, e d'ogni altra cosa buona veramente, o apparentemente buona; & abbiamo la Ragione. L'una delle fensualità, è come Gorgia, o il Rettorico; e la Ragione come il Giudice, il Senato, e'l popolo. Se adunque l'una fenfualità, pogniamo la gola, vuole non folamente la parte fua, ma ancora quella, che fidovrebbe spendere in vestire, & è la Ragione uccellata dalla Rettorica della gola, la cofa va male. Parimente fe le fenfualità configliano la Ragione, che fia da acquistare roba ingiustamente, perciocchè esse la compartiranno tra fe, la Ragione è fimile a quel Senato, che fi lascia configliare a sar guerra ingiusta da un Rettorico. E per dire in poche parole, se un Rettorico fa fare a suo modo il Giudice, il Senato, e'l Popolo, non sa bisogno nè di Giudice, nè di Senato, nè di Popolo; & è nome vano, siccome sono i Magistrati di Firenze al presente, e d'altre Città. Ora siccome la gola, o altro fentimento dec avere un freno, & estere foggetto alla Ragione, perciocchè sempre per natura domanda più che non conviene per suo bisognos così un folo conflituito Principe, domanda più che non fi conviene per suo bisogno. Ma se le sensualità viveranno a Comune, e ciascuna avrà parte nella fua fignoria, quando una farà Magistrato che farà quando per bisegno naturale fi fazia, avrà in compagnia la Ragione, E così avviene del Comune della Città.

146.211.

### 116.411.

•• "Quijiama pillaram fit zenfit oze. Lo non fo ben quello, che si voglita dire Socrate i ma so bene, che la similitudine presa, acciocche rispondelle, vorrebbe aver così fatta cosa. La pittura per la maniera del dipingere si divide de in due parti, in quella di chiarto, e di scuro, che si chiama "συχείσια, e nella colorata scondo il naturale. Et appresso il ma e l'altra si divide in quante spezie d' animali cila può rappresentare. Similmente la Persuasione di divide in due spezie, colò ni Credultià, che è pittura di chiaro e di scuro, poiche non pruova pienamente se in licienza, che è la pittura con rata secondo il naturale. E l'una e l'altra si divide in quante spezie di que stioni, che si propongano da provare, perciocche intorno al esse si spezie di que miar gli argomenti della Sectiva?, e gli argomenti della Sectiva?.

#### 16.

¿e jam & de Rietavica dietas &c. Se noi confideriamo l'arte della Rectorica, in quanto fa altrul Rettorico, ella non perfuade, ma infigna, come qualunque arte, pogniamo la pritura in quanto infigna. Ma l'opera, che fi fa per mezzo dell'arte, non infegna, ma perfuade per rifpetto de gli argomenti deboli!

# 32.

Quid rurfus aliquid credere. Adunque è cosa differente il credere dal fapere, perciocchè il credere nasce da argomenti probabili, e verisimili; ma il sapere nasce da dimostrazioni, e da argomenti evidenti. E quindi il Petrarca diceva: Di poca fede era io, fe nol fapeffi. Ma io credeva, che ci fossero quattro maniere di Persuasione: l'una per pruove artificiali, l'altra per pruove non artificiali. Ora come la pruova artificiale si divide in due maniere, cioè ne gli argomenti per lo più, ene gli argomenti necessari: cesì le prove difartificiali si dividono in due maniere, cioè in quelle, che ricevono maggiore autorità, perchè fono, e si eredono esfere di Dio, come i risposi, e la Scrittura sacra, e di gran Filofofi, come i detti di Pitagora; & in quelle, che sono di minor credenza, perciocchè di minore autorità è colui, che le racconta, come fono l'Istorie umane. Ora le pruove artificiali sono contrafatte: quelle de gli argomenti per lo più da quello, che da' Rettorici è chiamato Detto simulato, e dall' Ironia; e quelle de gli argomenti necessari dalla Sofiltica. Ma le pruove disartificiali sono contrasatte dalla Poesia.

Orator ego son decte in judicili. In foglio dire, che chi defidera infegnare, non des ultra la mainer di colui, che parla al Popolo. Là onde to mi
naraviglio di Galieno, che abbia feritto dell' Arte del medicare non altramente che fe paralle al Popolo i e parimente mi fono maravigliato di coloro, che ferivono ragionamenti o narrativi, o rapprefentativi contenenti
Scienze, o Arti, quali fono que' di Ciccrone, e queffit di Patrone, convenendo il narrativo, c'l' rapprefentativo folamente al Popolo, il quale non
e capace d'inferamento, come afforma qui Socrate.

43.

Ego enim nondum satis quid dicturus sim &c. Già è stato conchiuso, che il Popolo non è capace delle ragioni necessarie, ma folamente delle probabili ; e perciò è ancora vero, che un Medico giudicherà meglio, qual fia da eleggere tra due Medici, che non farà un Popolo; & un Capitano tra due Capitani, che non farà un Popolo uso alla pace, & a' fuoi mestieri. Ma perehè l' eleggere è atto di signoria, la qual si truova nel Popolo, ancora che non se n'intenda per iscienza, non si vuole perciò privar di quest' atto; e giudica con argomenti non necessari, i quali non fono del Medico, ma del Rettorieo, come, che ha guarito, ehe ha studiato, che è lodato dal cotal Medico, e fimili, de quali tutti è capace il Popolo, perciocchè fono apparenti. Nè il fare, o il non fare un porto, pertiene all' Architetto, ma o al Capitano di guerra, o a colui, che ha rifpetto al paele; ma il farlo così o così pertiene bene all'Architetto. Nè a confortare altrui a prendere una medicina pertiene al Medico, perciocchè l'Infermo non dubita della bontà della medicina, ma l'amaritudine lo spaventa, la quale altri come Rettorico, e non come Medico l'addolcifec.

55.

Namquid de juffo folum et injufto etc. Io ho fempre gluticato, che il Giudice, il quale giudica fecondo le leggi, coè entendere leggi, cioè quello flato, che io chiamo formale; ma non è necelfario intendere il conglicturale, cioè como to il nomino, lo flato materiale perciocchè più fe in intende o l'arefice, o colti, piè è du fo a fer fimili cole; pogniamo un'amante consicerà meglio uno aduterio, che non fair colui, che non et amante. Re une apo di brighe, come di furo s'accida, che non conofecta un pacifico. Mà che direttuo nella maniera deliberativa, dove la cofa per avventura non fina lattramente l'a Certo non diverbebe flate, cio do dovreb-

be avere un Libro di Politica, o del mantenimento dello state pubblico, cenordo la quale si determinalie, e conveniti el Popolo , o al Sontro sperio ; e questo si potrebbe domandare determinazione formale. Ma perche si disputa, se la cossi sa tale, quale è propola, e ciò pertice al sizto, è determinazione materiale. Questo pertiene più tosto ad altri, che al Popolo, come se si debba fare un porto; ciò è dubblo, se debba apportare unitità, o spesa, poichè sirà satto, perciocchè biospara guardarlo con molto maggiore spesa, che non far l' utile se sa persona facto en tanta spesa, con con in di stro, e materiali, se quali intende meglio o l'Architetto, o gli altri artesci, oil Capitano, che il Politico; ma come è utile alla Città, e consirvazione dello Stato, il Politico determinerà, che si faccia, purche ci sa il potere, della quale ujilità conservativa parla, o dee parlare secondo si fito, e la condizione della Città.

# 136. 6. 1.

Scis utique hec navalis &c. Questi esempli non provano nulla. Temisto ele, e Pericle erano ottimi Capitani, & ottimi dicitori, e poterono ottimamente persuadere intorno alle mura, a' porti, & ad arsenali quello, che tornava bene alla guerra, per la quale questi edisci si sanno.

#### \*\*

Deeft tamen o Socrates &c. Se fieno da biafimare i Macftri del lottare, del pugneggiare, e di scrimia, e di simili, e della Restorica, quando insegnano a persona, che usa male l'arte, si può considerar così: Se la persona elerra al Magistrato fa ingiustizia, sono biasimatigli elettori, e nel Libro primo della Repub. Platone diceva, che i buoni ricevono il Magistrato, perche i rei non l'occupino. Se un liberate dona ad uno fcialacquatore, o a un giucatore, non è liberale, & è biasimato, perciocchè il donatario dispensa male il dono. Adunque se alcun discepolo usa male un'arte, seguita che il Macstro debba essere biasimato, che l'abbia insegnata ad un reo uomo. Ma per intendere meglio questo punto, è da sapere, che alcune arti giovano, o dilettano a coloro, che l'escreitano, o a coloro, per cui sono esercitate, e nocciono a coloro, contra a' quali fono efercitate; & alcune. altre fono, che giovano a coloro, per cui fono efercitate, e non hanno contrasto, cioè non hanno persone, contra le quali s'esercitino. Come la serimia, el'arte militare giova a colui, che l'efercita, o a colui, per cui s'efercita, e nuoce a colui, contro al quale s' efercita; ma la Medicina giova a colui, per cui s' esercita, non nuoce a niuno. Ma l'una e l' altra maniera si divide in due altre, cioè la prima in quella, che persuade il Magistra-

40.

firato, & in quella, che nol persuale. L' Aree Militare non persuade il Magistrato, e non si può eferciure senza sia sicenza. Là onde non è vero quello che dice Gorgia, che altri possa usare male l'arte del lottare, e simili, non le potendo usar sienza il contra del superiore altrimenti è punito. Ma quella, che persuade il Giudice, non è di questa maniera, perciocchè può ingannarlo, si non triuvas persona contratlante, che sia intendente tanto quanto il malizioso. Ora la seconda si divide in quella, che giova, e non ha contrasso à sin quella, che nuoce, e non ha contrasso. Quella, che giova, non è mai vietzua, come è la Medicina in cui folumente s'approva la sistiera per lo Collegio. Maquella, che moce fenz contrasso, come che si vietzua tra s'inoi, come è l'Arte Militare, si possa concedere per lo Magistrato, come alcuna volta il Duello; e si dice che si dinferni s'accidati, che si sino ad una guardia, ma con denari limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa s'entennati il tempo, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati, e quando seno persone grosse, che non possa con passa con contrasti limitati.

#### 21

Arbitror te, Gorgia, multis disputationibus interfuiffe. Quando nasce disputa tra due valenti uomini di Scienze, o d'Arti, può nascere per imparare, e per infegnare ; e tale è communemente quella, che è tra colui, che ne sa molto, e colui, che ne sa poco, e l'uno e l'altro conosce la misura del suo sapere. Ma quando l'uno e l'altro fidà ad intendere d'effere o pari, o maggiore in quella Arte. o Scienza, e vuole effer tenuto tale, fi disputa non più per insegnare, o per imparare, ma per restare victorioso; e questa si domanda gara, o tenzone; e s'ufano tutte quelle cofe, che altri giudica effere valevoli alla vittoria. Cioè fi dice, lasciando il punto della disputa, che l'avversario ha commessi de gl' altri errori per difetto d'agutezza d' ingegno nelle Scienze, o in quella, di che si disputa, o in altra ; e poi si comincia a nominare con que' nomi, che lo possono fare odioso; apponendoglisi atti di sciocchezza, che provano, che ha mancamento d'intelletto, se si può; e poi ancora di malvagità, volendo provare, che quello, che riprende in luinol dice, perchè stia così la verità, ma perchè non vorrebbe per invidia, che altri fapessel, o paresse che sapesse. E dall'altra parte perciocchè pare invidia il riprendere altrui ancora nelle Scienze, quando viene a quelto atto, per mostrarsi modesto dice, ch' egli è chiamato alla disputa per forza, e che è punto, e simili novelle. Ma sono tutte scuse vane, pereiocehè le Scienze, e le Arti fono poste nel mezzo, e i Poemi spezialmente, & altri ne può fenza biafimo far quel giudicio, che porta il fuo ingegno.

Qued fi petas, quorum ego ex numero fim &c. Simile motto a questo già mi difse Paolo Manuzio, cioè che egli era un di quegli uomini, che fi rallegrava così della verità ritrovata da altri, come da luis e perciò la feriveva ficuramente tra le fue feritture, non altrimenti che fe fofse ftata fua. Ma così come Socrate parla non daddovero, ma per ischerzo, così il Manuzio parlava da ipocrita, e per iscufare i furti farri da lui nelle cose delle lettere. Ora non può essere, che l'uomo così si rallegri d'infegnare. come d'imparare; perciocche la prima, e più lodata maniera de gli nomini è quella, che per se sa; e la seconda quella, che si lascia consigliare a coloro, che fanno. Coloro, che trovano la verità, o ne fono tenuti a Dio fenza mezzo, quali fono coloro, a cui molte verità fon rivelate per infpirazione divina; o col mezzo di fua fatica, e studio, e questi lo riconoscono principalmente da Dio, e poi secondariamente dalla industria loro. Ma coloro, che l' imparano da un altro uomo, la riconoscono da Dio sì, ma non da fe, ma da un' altro secondariamente; e par loro, ch' essi sieno da incolpare, che non abbiano ufata tanta industria; e si veggono oltre a ciò obbligari altrui . & alcuna volta caggiono in disperazione, cioè quando hanno usara diligenza, e studio indarno, e si dolgono di Dio, che non abbia conceduta loro tanta bontà d' ingegno, quanta ad un' altro.

# 36.

Tantum enim majus id offe homan exifilmo Ore. Colui, che fa una Scienza, o Arte infignare altruis, egli fanca dubbio non n' à Ignorante. Anzi la certezza, ch' egli la fappia, è ch'egli la fa infignare altrui. Adunque molto meglio è liberare da ignoranza altrui, che effere liberatori perciocchè colui, che liberano fi programa altrui, che effere liberatori perciocchè colui, che liberano fi è liberano. As manora quefto, che liberano di obbliga il liberato. Ma per avvenura Socrate doveva dire in quefta guifa: Se altri è ignorante o per pigrizia fiaa, o per tardità d'inegeno, de effere più allegro, quando gli viene infegnata alcuna cofia, de liberatodal- la ignoranza da uno intendente, che uno il follicito, e l'prefto d'inegeno, che per fe truvora, perciocche d'atto più a pericolo di non trova il avericà. Ma fi poeva altora rifipondere, che quatumque fa fiato più a pericolo di nonina; conofendo che o per pigrizia egli avvea peduta quefta conofenza, o per diforenzione, veggendo la fina tradità d'ingegno, e come non è amato da Dio o dafia natura, cuntro altri.

\$7.

Nibil enim tantum effe &c. Se noi vogliamo sapere, se l'ignoranza della questione, di cui si tratta, sa il maggior male dell' anima det Mondo, o no dobbiamo inveftigare così: Quello è il maggior male dell'anima, che si truova in pochi, e non ne' più; equello, che si truova ne' più, e non ne pochi, è minore. Perchè l'ignoranza della questione predetta, che è, che cofa fia Rettorica, & intorno a qual foggetto fi giri, fi truova ne più, e non ne pochi, conciofia cofa che fia arte, che s'infegna nelle fruole; Adunque fimile ignoranza non è così grave infermità, come farebbe l'igno, ranza delle cose, che s' imparano nell' uso comune, come farebbe, se altri ignoralle, che si dovesse onorare il Magistrato, & ubbidirgli: la quale si truova in pochi; e non di quelle, che si trovano ne' più, come s' è provato. Nondimeno farebbe essa di maggior male dell'anima del Mondo, conciofia cofa che l' ignoranza fenza colpa dell' ignorante non fia infermità degna di castigo, ma di compassione, e perciò reputato male leggiero; e con colpa non è reputata tanto grave infermità dell' anima, nè degna di tanto castigo, come è l'elezione della volontà di che che sia contra il devere non ignorato.

40.

Sed forte alissum, qui adfunt, ratio off habenda. Di qui fi può coglieres, quale debba effere la divisione de Libri, e come è fatta per agio de gli afcoltatori i e perciò non dee effere tirata tanto in lungo, che non possano fire i fatti lora dopo cetro fispazio convenevole. Egli è vero, che ci è la divisione per Capitoli, la quale non si fia aveado tispetto al Lettore, o all'afcoltatore, ma al fine della materia.

43.

Mihi vero nullum negotium tanti sit &c. Nel Fedro 179, 6, 43, attribuice ciò a Pindaro. Ma ci sono alcune sacende, le quali non si possono tralasciare, come le azioni necessario del deporre il supersuo peso del ventre, e della vessica i e veggasi quello, che là si disse.

46.

Tupe quidem o Socrates. Adunque se akri chiama altri a disputa, è, vergogna al chiamante, se risitua pol il disputare i e la ragione, è, che vien meno della sua promessa perdocchè chiamando promette tacitamente di disputare i e perchè promette ancora tacitamente di vincere, percioc-

perciocchè questo è reputato un vanto della vittoria sutura; quindi avvione, che perdendo gli è vergogna. Adunque Gorgia se aveva invitato ognuno a disputare, e s' era tacitamente vantato di dover vincere, non poreva più ellere di que disputanti dipinti da Socrate, che fenza affanno infegnano, & imparano, riprendono, e si lasciano riprendere, conciofia cofa che l'effere riprefo non polla effere lenza fua vergogna:

Manca il rimanente delle Chiose.

# CHIOSE SECONDE INTORNO AL GORGIA

DI PLATONE.

411. 26.

O'wir C'c. Aveva detto Socrate di voler domandar due cofe, cioè che cofa fia l'arre fua, e quale l'uficio suo. Callicle risponde assal pocò a tempo, perciocche dice, che il domandare è licito) perocche quelta è quell' una cofa, di che fi vanta, cioè di rispondere a chi il domanda. Ma bisognava dire: Se Gorgia vuole rispondere ad ogni cosa domandata, e lontana da lui, quanto maggiormente, e più volentieri risponderà dell' arre fin ?

₹b.

ame is &c. A me non piace il trapaffo dall' arte all' artefice; come aveva proposto Socrate di domandare, che cosa sia l'arte di Gorgia, ora gli fa domandare chi fia egli, e bifogna che rifponda per Quid, quando doveva rispondere per Quale.

412. 7.

On the andmusion Ot. Apertamente conclude Platone, che lo frato conghietturale non appartiene alla Rettorica; & è cofa fecondo me molto ragionevole, pereiocche non ha da determinare, se non del giusto, o dell' ingiusto, o scritto, o non iscritto. Come dunque se si disputa, se Ulisse abbia uccifo Ance, pertiene al Rettorico, il quale, posto che l'abbia uccifo, dirà che è stata cosa fatta contra la legge, o secondo, e troverà suoi argomenti. Ma il conghietturale pertiene al Lojco. Ma pon mente, che dice, che la lode è del Rettorico, che è cosa vera: ma nondimeno con pruova, poiche fenza, non mi pare effere del Rettorico, ma di chi ha podestà di farsi credere, & è presuntuoso.

17.

17.

Ossumi & C. Uficio del Rettorico è di fapere infegnare a gli altri la Rettorica. Quindi mafono quelle parole apprefio Cicerone di Ermagora, che infegnava folamente, ma non fapeva ferivere rettoricamente. Noi abbiamo opinione, che fieno molti ben parlanti, che non fappiano infegnare altrui a ben parlare contra quello, che prefuppone qui Plator.

2 3.

Rai 74 &c. Il parlar brieve pertiene al Rettorico così bene come il lungo.

25

Rai un izunen Gr. Non vuole che ragioni di brevità, ma che ragionando d'altro ragioni brevemente, in guifa che appaia la brevità.

Tie jeropaie. La risposta non è a tempo perciocche non domanda di quale arte sia perito, ma come si debba chiamare come perito.

27.

### 413. 35.

Te mine so &c. Io mi maraviglio di Platone, che introduca Socrate a riprendere questo soggetto col dire, che ci sono de segetti dell'altre Arti

Arti maggiori, non potendo poscia sostenere questa riprensione, conciosia cosa che le potesse riprendere, come riprese di sopra, Polo, perciocchè aveva domandato, qual cofa folle il foggetto, & egli rispotto della quantità, e della qualità, cioè le grandiffime, & ottime cofe.

## 414. II.

Tre ice &c. Io avrei desiderata la soluzione di questa questione piena, fe la fanità, o la bellezza, o i denari, o la Rettorica fia da antiporre, poichè l' aveva proposta; e credo, che apprello a Xenosonte nel Convito sia la questione pienislima.

Ti estes Ce. Ecco come le tre maniere per gli uditori erano distinte avanti ad Aristotele.

33.

West Cc. La comperazione della pittura di Zeufi non mi piace. Se Zeusi solo dipingesse animali, & altri domandato, quali animali dipingesse, rispondesse animali, perciò io non sarei chiaro, conciossa cosa che io non sapessi; se due, o più ne dipingesse. Nè il dipingere de gli altri è cagione di ciò. Parimente il perfuadere, poiche è di più maniere, o ridotto ad arte, o no, femore è di due maniere.

## 415. 2.

Teins winer &c. Si domandava delle maniere delle perfusioni, e Corgia risponde delle cofe, intorno alle quali fi girano le perfuasioni.

Hirton au Gr. Io concedo, che altro fia infignare, & altro perfuaderes ma nicgo, che il perfuadere sa sempre falso. Dove ha luogo l'infegnamento, non fa bisogno di Rettorica, perciocchè ella non ha mai luogo, se non in casi dubbi. Ora perchè il caso è dubbio, s usa persuasione; nè è vero, che appresso il popolo si disputi di giultizia, o d'ingiustizia; ma fi disputa, se le cose dubbie sieno giulte, o no, & accostantisi al giusto, o all'ingiulto: il qual giulto, o ingiulto non si disputa, ma è scritto, o stabilito per usanza, il quale è compreso dal popolo, & è quello, che pertiene al fenfo comune. Adunque ci è l'infegnamento verace, e parimente l'infegnamento verifimile s'ancor ci è l'infegnamento fa'fo, che fi contrapone al verace, e al verisimile: quello è chiamato Dialettica Sofistica, e questa Rettorica Sofittica.

24

Ow is Or. Ecco quello, che io foglio dire, che al popolo non fono da narrare rapprefentamenti contenenti arti, nè dispute, nè simili novelle. Là onde io riprendeva Platone.

. . . | itz7. 19

est. N & Cr. Non è da concedere, che fi tratti dell' Arti principalmene apprelso il Popolo, a norco a che accessionimente alcune volta f. e et dicataltramente non farebbe vera la conclutione poco prima polta. Si disputa, se in debba prendere un Medico. Qui uno naccade disputar dell' Arte, disputa dell' arte dell' uno o dell' altro, e medifinamente del retilimoni, che inno sena passione, e intendenti come tell'imoni, e non come disputanti, o infernanti. E ciò avviene per distro della capacità del Popolo, il quale con la fua ignoranza fa dubbia la causa, nè perciò vuol dare la libera di diliberare ad altrus.

416. 3.

El vière Cr. Domandava Socrate, node nafecva, che nelle cole perinenti all'Arti apperfio il Popolo s'afcoltava più un Rettorico, che l'Artefice. E Gorgia non rifpondendo alla propolta, dimoftra che il Rettorico parla meglio di tutte le Arti, che non fa l'Artefice, fenza pruova però i & apperfio foggiugne, che mon fi dec ufar male l'Arte. Io nonereolo, che un Rettorico defe mai al intendere d'elfer Medico, quando foffe conofciuto per Rettorico, e spezialmente in comparazione d'uno conofciuto per Medico. Ma s'in utile 3 no à, ettra voltan ràbismo disputato pienamente.

34.

a. I'mpi éye. Quando alcuno fi vanta d'efere Maeflro, fe è riprefo, è a necessario, che it turbi perché pare, che abbit voltuo ingannar colore, appo i quali s'è vantato d'efere Maeflro; e tale era Gorgia ventto ad Acten per Maeflro. Ma quando un Diécpolo è riprefo, gode quando è riprefo di cofa, che non avefle ulito dal Maeflro; ma quando è riprefo di cofa, che già vobà imparato, fi turba, perché apparal fau vergegua, cioè la tardità o dell'ingegoo, o della memoria. Ma quando fono due Maeflri, do due Difepoli vegnenti a difutta, chi è riprefo, fiturba; perché-ciafenno vegnente a quell' atto ha promeflo di vincere, e viene ad inganner gli

aíodranti. Ora bella colà è efecte (gannato: vero è i ma non quando tut i vanti d'avere a figanara l'attui. Sicche i non credo, che nè Socrate riprefo, fi foise rallegrato, nè parimente Gorgia. Ma pogniamo, che più perfono configilio la statute di Comune, o più Mediei la insiti d'ui siatermo; l'eferte riprefo farà di turbamento, o nò? Se tu si del Comune, e pe la luta riprefation fi falti il Comune, non ha dubbio 5, che tu ne galia a parimente fe l'infermo è tuo amico, perchè è altrettanto, come se tu medelimo avelti riprefo te fictio.

# 417. 1.

الله علم علم منه ألاك أن مراه (credo, che fia maggior) bene l'effere liberato da una mala opinione, che liberane altrui, perchè fia più utilità al effere fanato, che a fanare, quando il modo della liberazione è maggior male per l'infania; che sone rar l'ignoranza; faccom: malte Donne non voglione offer medicate dovendo effere medicate con loro vergona.

#### 24

Et un iterrative de. Prefuppene molte cofe fille, cioà che fi razioni dell' Arti, come artefici e queflo non è vero, come s' è detto di foprat che fitazioni di giulto, e d'ingiulto, come dovrebbe flare : e queflo non è vero, anzi non fi raziona mai d'ingiulto, o di giulto, ma si fe la cofa è dentro, o fiori del giulto. La conofernza del qual giulto è ne casi chiari apprello opiuno a quali il tentano d'accoffare, o difcoffare i dubbj, i quali cafi shiari colui ignora, che non la finfo comune.

# 418. 8.

O como i rivina Gr. Qual bue avrebbe concedura quelta configuenza! La Rettorica infigua a conofere la Giullizia clunque il Rettorico è giuflo. Diversa cosa è effere giufto, e conofere la giuflizia, ancora che ad effere giufto vaza avanti fempre la conoferenza della Giuffizia, i aquale fi conseiceffe pienamene, forfe opererobe, che l'aucomo folle giuflo.

#### 20.

Ti di, è L'aipen & C. Non bifognava confellaro, che la Rettorica, e l'infegnamento della giulitària foffe una cost fanécissa; a concidere e, che chi sa giulizia, fosfe giulto : Altrimenti la giulitària vana: che non nicco quella feorwenveluezza, perche latri abbita confellato, che infegnera giulitzia i vana perche la Rettorica, e l'infegnamento della giulitzia è una cost medeima.

35.

ANA on (farirote, Non è vero, che ci acquistiamo figliuoli, e compagni di minore età per ammendargii, ma si questi, perchè ci ajutino, e ci i servano; e quelli per conservare l'umana generazione, al. Cirtà, la casa. Ma ci acquistiamo i discepoli di qualunque età si sieno; e tale era Polo verso Gorgia, non compagno, non figliuolo.

42.

Aure pir &c. Se in Atene folle gran libertà di parlare, o no, è da considerare così. Quanto il Popolo è più intendente, come abbiamo detto altra volta, tanto meno ascolta i ciarlatori. Ora che sarà un Filososo nel Popolo intendente? Là onde in Atene non può parlare largo Polo. Ma fe riguardiamo la fustanza delle cose, che si possono ragionare, dove non sono Tiranni, e dove s'usa la Commedia, quivi è da dire, che sia grandissima libertà di parlare. Platone conchiude, che la Rettorica non fia Arte, perchè non infegna cosa lodevole; ma jo pensava, che quella non si domandasse Arte, la quale avesse gli ammaeltramenti confusi. o non insegnanti quello, che promette. Ma se si dovesse imparare, o nos e se sece male colni, che da prima la fece, o no: questa è disputa; non, se sia Arte, ma se sia Arte lodevole, o biafimevole. Ma lasciando questo, veggiamo il mezzo, col quale vuol provare, che non fia lodevole. Abbiamo il Corpo, el'Anima. Due parti della Medicina fono necessarie al Corpo, e due parti della Civilità all' Animo. La Medicina confervativa della fanità, la Medicina restitutiva. La Civilità conservativa de buoni costumi, e la restitutiva de' perduti. Ora la lufinga cerca di rafsomigliar le quattro Arti foprapofte con quattro bialimevoli. La confervativa della fanità è rassomigliata dal Fattibello; la restitutiva della sanità è rassomigliata dall' Arte del cuoco. La conservativa de' buoni costumi è rassomigliata dalla Sofistica. la restientiva de' perduti dalla Rettorica. Della qual divisione non so quale mi leggessi più vana. Perciocchè il Fattibello non rassomiglia la sanità, ma il colmo della bellezza dell' età fiorita; e gran differenza ha tra la fanità, e la bellezza, ancora che la fanità fia cagione in confeguenza della bellez-2a. Ma rappresentative della sanità sono quelle Arti, che sanno, che sono giudicati vani coloro, che ferrano i mali dentro, e guarifcono di fuori, quali sono gl' ipocriti, & un Medico Spagnuolo. Appresso che cosa ha da fare la Medicina con la cucina? La Medicina restitutisce la fanità, la cucina cuoce i cibi, e gli fa fapere più faporofi, cotti ad una guifa, che ad un' altra. Che cofa ha da far questo con restituire la fanità? E se pure vuoi, che v' abbia da fare, non veggo che non abbia a fare molto più col

conservare la fanità, che col restituirla. Perciocche la cucina su trovata, perchè le cofe crude crano dispiacevoli al gusto, & alla sanità de fani. Cuochi de' malati non fono, se non per accidente. Appresso io non so, che la Rettorica non introduca ancora la legge; altrimente la deliberazione non farà parte di Rettorica. Ma leggi rassomigliative delle vere leggi sono quelle de Tiranni, quali fono quelle d'alcuni Signori de nostri tempi, che dicono: Il popolo ha stabilito così: avendo essi minacciata la morte a chi dice altrimenti. E rappresentativa della Giustizia è quella, la quale sotto fpezie di Giultizia opprime gl' innocenti, affermando, che fono nocenti, non avendo ardire niuno di rendere testimonianza alla verità. Ma lasciate queste novelle da parte, il Corpo per conservare la fanità ha bisogno di medicina; per poter usare con gli altri uomini ha bisogno di civile ornamento, e di lavatura; per ingannare ha bifogno, di lifciatura, e di Fattibello. Quando è infermo, ha bifogno di medicina, e ci è la medicina Sofistica. Per conservare o ammendare i costumi ci è bisogno di Filosofia; per usare con gli altri ci è bisogno di leggi scritte ; per conservare la vita ci è bifogno di mangiare, onde nafce il cuoco.

### 410. 42.

Aλλ όο μετρονικός & c. L'effere giovane non fo fe giovi alla memoria. Ben fo, che in questo luogo non monta nulla; ma battava dire, che era poco tempo, che l'aveva detto, e che cofa farcbbe, fe fosse passato molto tempo.

#### 46.

ου μέριςον δωύατον &c. Se la Rettorica possa quello, che vuole, o nò, sa difputa confifte nel disputare della volontà, come si debba prendere. La volontà sempre vuole il bene; ma s'inganna alcuna volta reputando il male bene. Nè mai doveva concedere Polo, che la Rettorica fosse come la Tirannia; perciocchè Tirannia è occupare la fignoria ingiustamente, e perciò uomo privato non può dar fentenza, ancora che giulta. Ma la Rettorica difendendo, o accufando, è approvata dalle leggi; nè difendendo caufa giufta, o accusando l' ingiusta, pecca come sa il Tiranno, siccome non pecca il Signore, o il Giudice, quando fa giustizia, ma solam nee quando sa ingiustizia studiosamente. Ma perchè le cause ricorrenti al Rettorico sono dubbie, io dico, che può quello, che vuole, quando difende quella parte, che gli pare giusta secon lo la verisimilitudine. E per queste parole cessano tutti gli argomenti Socratici. Ora vedete che argomento falfo t Sono alcune cose buone, alcune ree, & alcune mezze. Questo non so io; ma fo, che ci fono delle cofe manifestamente buone a colui, che le defidera i e delle cofe manifestamente ree; e delle dubbie: altrimenti simplicemente parlando.

bando, non veggo, che ogni cofa non fia mezza, cioè atta ad effere buona, e rea. Apprefio altrin ona fide ed tire volte fie non quello, per cagione di che fi mette a far quello, che non vuole i come altri dubitando de effere uccifo, accide il fiuo nemico. Non voleva uccidere il fiuo mimico, ma vo-leva la ficurat i danque avendolo uccifo, non fi dec dire far quello che vuole, an quillo, che non vuole. Onz veggiamo: Vuole la ficurat, e fa ciò che vuole, ciò fi ficuraz ma niuna cofa fi può operare fenza rimovere gli impedimenti, e revare gli ajuri i dunque vuol rimovere gli impedimenti, e revare gli ajuri i dunque vuol rimovere gli impedimenti, e revare gli ajuri i dunque vuol rimovere gli impedimenti, che altri voleffe la ficurità, poiche non la vuole per fo, 'ma per porter dormire, e mangiare o de parimene vuol dormire per dormire, ma per ricriare il corpo, fi ricriare il corpo, fo non per non cadere in infermità, più calere in infermità, più calere in infermità, più calere in finermità, più calere in infermità, più calere in infermità, più calere in infermità, più calere in finermità, più calere in finermità più calere in calere in finermità più calere in finermità più calere in finermità pi

### 413. 35.

Kai arr éspec &c. Io non intendo bene questo parlare. Da principio domandava della fustaraz, e rispondeva della qualità: e questo domanda Rettorica. Ora si disputa, se chi fa inspuria, sia scitee, o institee. Polo risponde, che è scitee per l'estimpio d'Archelao. Ni 60 vedere, che questo sia Rettorica, ma più totto quello, che dicono, printo principii, poichè Archelao fi singuiria.

# 38.

a maine tr. I on on 6, perchè i refilmonj se convengano più alla Retorica, che alla Disputa. Nelle code de fatti, e dell' sittoria i ressimoni, hamo luogo, o sia in giudicio, o suori, e in Rettorica, o in disputa di rapione, o in Rettorica, o altrove, non si bissono di restimonji: come nel caso nostro chi si ingiuria è infelice, se mosti assembano questo, non sono restimonji, ma persone stanti da questa para, cè una persona con colui, che disende questa para es la onde se hanno pruove ree da provare, persteranno la causa.

# 424. 36.

Ti mor' à Hala polat, Se vero è, che Socrate dica cofe, le qualin niuno direbbe gran ragione aveva Polo di ridere; het il rifu nafec, quanda aitri non fa quello, che fa ognuno. Nè per avventura la rifipolia di Socrate vule molto; poliche il domandare gli altri non è raccorre le fentenze con certo ordine, e forma, come fi raccogliono del configlio. E fu poca civil til di Socrate a delfere rozzo afra quello, che fapevano fare tutti gli altri.

Il rimanente delle Chiose manca.

CHIOSE

### Ex Phadro Platonis.

### 179. 6. 39.

Und quidem exercitatismis genus Or. Lo spaziare suori della Città è plù fano, che non è per la Città , per la libertà dell'aere; e per la difet que qua su qua su autonata pari, e più distituevole per la varicità della voduta del luogo, ten non è quallo, per lo quale non si reggono varic cose, os trona a veder quelle sifeste. Ma queste cose s' intendono effer vere in un sano, & atto a sopportar la lunghezta della via, e la malagevolezza.

#### 43

An videlicet orationis epulo Lysias vos accepis. Questa metafora in questo luogo non mi piace, perciocchè Lisa era forestiere, & era in casa d'altrui ; nè conviene ad un forestiere venuto novellamente nella Città il mettere tavola à Cittadini; e spezialmente in casa, che non sia sua.

#### 44

Nome pates se iurte Pinderum Orc. I Latini mi paisono dire più vivement questio fentimento: Propret quel vasimaniam soffet differi. Benchà io vi vorreti dalla parte del ragionamemo niuna utilità, ma diletto vano, acciocchè l' argomento avesse foretzeza, perciocchè se altri mi volesse insegnare un'arte, o un rimedio ad una malatria mia, o d'un'amicco, o d'una persona cara, o mi desse un consiglio per lite, non farebbe maravigilia, se diri l'antiponesse da alcua biògno, annora che stoveste diretta la susia.

#### 7/

Sed er bes ipfo artificiofo, & compre &r. Gli argomenti de ragionamenti »marthe bifoga, che abbiano artificio o & ornamento altrimenti non diletterebbono. È I diletto nafce, quando fono trattati verifinilimente, a dallo 'nganno di tutto il Mondo, e forfe dall' ammirare l'ingegno di colui, the trutova argomenti nuovi.

#### 48.

Et feni quam juveni. Questo similmente non sarebbe \*\*apaister, & è trattato dal Boccaccio nella Novella dello Scolare.

10.

Me tamen tupido tama & C. Simil cofa fi racconta d'un noftro Cittadino, il quale era de Balugoli, che nadva a fafilo infino a Bologne, partendoli da Modena in pianelle, e giunto alla porta di Bologna, fenza entrare dentro, fi ritornava addierto. Ora la maraviglia in altrui del noftro Cittadino, e di Erodico, nafee, che faceffero quel viaggio lungo, che non fi fuol fare per tipaffo, ma per bitigno, che s'h adi quale la Città. Ma quefto argomento è fimile a quello di fopra, quando addulfe l'autorità di Pindaro; perciocchè o andaffe Fedro a Megara per l'ipaffo, o per bifogno, con lui andrebbe Socrate per udire, la quale udienza è fua facetnda, e torna meglio a Socrate, che Fedro vada per ifpaffo, o per facetnda, perciocchè n'ava più copia.

52

An putat que L'ifiat multo tempore Cr. Questi argomenti non hanno forza niuna, & è quello, che dicono i Greci s'avvir. Perciocchè i avverti spesi molto tempo i l'avere avuto ozio, e non impedimento i feste avelentissimo fopta tutti gli altri dictiori i non nuoce, o giova punto alla memoria. Ora perchè dice, che pagherebbe molto oro per ricordarsen, forte non farebbe male, se il ragionamento è lungo, perciocche comprerebbe con oro la memoria, che è così preziossissima ma se è breve, non sarebbe l'oro ben impigato, quanto e à lla memoria, della quale si parla in eveggo, che cosa abbia da operar la rozezza, con la quale si s'uni parla ne veggo, che cosa volta più ne rozzi, sche negli sicenziati.

56.

Id enim certo scioere. Queste sono le cose, che sanno la memoria: Repetizione, brevisà, cura, ordine, e similitudine, delle quali parlammo, le dove trattammo della Memoria Artificiosa.

130. 2 9.

Tendebat autem extra muros. L'uomo folo va considerando profondamente le cose, che ha in mente se se ha compagno s sa pruova se sa le cose considerate, ridicandole. La onde si dice, che segnale del sapere si è il saperile : perle infegnare altrui. Se adunque Fedro non le aveva bene a mente, ne confiderate, e per farlo s' usciva della Città, egli non si doveva rallegrare d' aver trovato compagno. Ma se le aveva a mente, e ben pensate, si doveva rallegrare d'averlo ritrovato, non perchè si rallegrasse con lui, e trafaltaffe d' allegrezza, ma perchè l' ascoltasse, acciocchè potesse far pruova della fua memoria, o fosse testimonio della sua dottrina, e discepolo.

Deinde vero ab homine Oc. Non è vero, che Fedro facesse vista di non voler dire, ma faceva vista di non poter dire per difetto di memoria.

Vere nimium tibi videor. Troppo parere mi par contrappolto alla verità. Là onde dovrà dire. Videor, & fum.

Suspicor enim te Librum ipsum habere &c. Se fosse vero quello, che dice qui Socrate, cefferebbe l'uso de gl' Interpreti, dove sossero i Libri de gli Autori. Ma molti meno intendenti, che non era l'Autore, fanno intendere i Libri, perciocchè s' acconciano alla capacità de' discepoli. Sicchè non è vero simplicemente quello, che si dice qui, & errano gli Anabattisti, che pajono effere di quella opinione ne Libri facri.

Magna de spe me dejecisti &c. Io non veggo, che grande speranza sosse questa, ch' egli avesse una persona, appo la quale potesse mostrar pruova della sua memoria, quasi, se ora appo Socrate non la può mostrare, che gli fia tolto il poterlo mostrare altra volta appo gli altri .

Sed ubi vis fed uces legamus. Tosto Fedro s' è dimenticato di quello, perchè era useito fuori della Città, cioè per ispaziare più fanamente, essendosi seduto gran parte del giorno con Lilia.

15.

Peropportune discalceatus sum. Non giova nulla il dire, che Fedro al presente si truovi discalzo, e Socrate sempre : perciocchè non è necessario Q9 3

71

il passare il fiume, nè appare che lo passino, nè che valano a diletto per l'acqua; nè parimente era ciò necessario per rendere testimonianza della freddezza dell'acqua della fonte, la quale si poteva aver con la mano.

20.

Ne quam sed paulo inferius &c. Questo è contrario a questo, che si dice di sotto, che Socrate sa sorettiero in questo luogo, e che non esce della Città per andare in villa, e che Fedro era cittadino di boschi. E come può essere vero ciò, se Socrate sapeva questi luoghi ignorati da Fedro?

2.1

Id si non putarem ut sapientes &c. Se la favola, quale è questa, che Borea vento rapisse Orithia, è reputata salsa da savi, si può ridurre a conveniente sentimento sì, che sarà creduta, cioè si può considerando trovar la cagione verifimile, per la quale il vulgo potesse passare a credere la Favola, o a formarla. E nota, che altra è la cagione d' introdurre la Favola, & altro è Allegoria; conciosia cosa che cagione introducitiva sia vera, o verifimile, secondo l' Istorico ingannante gl' ignoranti. Ma Allegoria è pensamento d' uomini savi per nascondere i be' secreti. In questo luogo adunque si parla solamente della cagione, e dell' origine introduttiva della Favola, la dottrina della quale è biafimata da Socrate per due ragioni: cioè e perchè ci bifogna molto ozio a trovar quella origine; e perchè le Favole per lo più sono intorno a mostri, come Centauri, e Chimere; là onde il foggetto loro è orribile, e dispiacevole. Le quali ragioni al mio parere vagliono poco; perciocchè o è trovevole questa origine, ò non è trovevole. Se è trovevole, basta che un'ozioso la truovi, e gli altri fenza perder tempo tantosto la troveranno, imparandola da lui, conciosia cofa che questo non sia come il gioco dello scacco, il quale a metterlo in opera fempre ricerca perdimento di tempo lungo, e conviene folamente a persone scioperate. Ma se non è trovevole, cioè se è incerta, e non ti può affermar cofa niuna, mancando gl' Istorici; e convenendosi pervenire alla verità folamente secondo la verisimilitudine, si doveva riprovare questa dottrina per incertitudine, e non perchè si ricercasse molto agio a trovarla, Nè si lascia di parlare della natura dell' orina, e de gli animali spiacevoli, come de ferpenti, e de topi, perchè il foggetto fia poco amico alla natura umana.

29.

Mihi vero adhue atium non eft ere. Se questa ragione addotta qui da Secrate a tatendes, nimo si troverebbe, she avelle ozio, o chi pottese attendere a far così nima, perciocchè per l' amor di si stantono si potto altri conoscere pertramente. Ma per parlare più difficiamente, io dico che altri investigando alcuna arte, o scienza, o dottrina, che cura le cose proprie, e non le strane, secome quando mangia, o bee, cura le sue proprie, e non le strane, Appresso il conoscere se stesso centrale su luogo, quando alcun si vuol metere a fare alcuna impresa.

Sumite materiam veftris , qui feribisis aquam

E quefto bifognertibe conofere, e 1 Mondo flarabbe bene; è è quello, che l' Apotlolo nomina chiamet, dicendo che adjumo fla nulla fua chiameta. Ma perchè l'amor di noi steffi c' ingama, quindi avviene, che non conofecndo noi steffi c' ingama ad imprefe non riudicibil; e non convenevoli. Ora io non fo, che Socrate non fossie atto a far quefta dottrina dell'origine delle Favole,

30.

Ridiulum ţiluv puto, quum men ipf; ţinerum. Par cofi da ridere cerca di fapere le cofa îturi, e fiperazer la ficina delle fiue. E quel, che fi dice del fapere, ha ancora luogo in qualenque cofa permente alla cura loro; e nondimeno quelto che fiue quel o che tide cof fiopra da Socrate, che antiponeva fecondo il motto di Pindaro l' udir le ciancie altrui alla fiua fecenda. Adunque non d'empre cofa da ridera il cercar d'intendere le cofe altrui, e lafciar l'intelletto delle fiue, quando il faper le fiue fia di poca prezzo, o di noja, & il faper le altrui di dilexo, e di motta d'imaco

31.

Quart his dimiffy, stayue exifimations or. Quefto, che afferma qui Scorra ed sirae, non credo i och faccia, e quello che monta più, non credo i och epicae, e quello che monta più, non credo i och epicae la vieta e la crederla, che cerame la verita. Che Borea rappiffo Crithia, non credo i och Scorrae, o caltri che abbia intelletto, il creda, o il possa condere i nel il poserio credere a hi i posdetto notre contra la manifesta ragione. Ma può ben la dictiarne l'inwelligazione della verità affermativa di questa cosa, perciocchè ci sono tre
cosse

cosc da credere, o da non credere. La prima si è, che Borea vento rapsision Ortitinà si facconda, che non la rapsisie si terzasè, che altuno avente nome Borea Rè di Tracia la rapsisie, o il vento l'uccidesse con empito traborcandola. La prima non è creduta da nitu savio; la sconda da tutti si savi la terza non si puù assermare, non apparantolestimonianza certa. E questa si può cercare, e lasciar di cercare. Ma la prima non si crede di necessità, e la sconda si crede di necessità.

32.

Drum eyo fim bellia aliqua Tipinar multiplicius dei. Ora quella coniderazione, è altri fa più intriofo, & ardene del moltro Tione, o animale capace di mente, e delle cole di Dio, credeva io che folfe agevole. Ma fa altri era itazondo, e sfrenzo e diffoltoro, e abbandonto a gli appetiti, e fi volelle altenere da quelli vizi, crudeva che quella folle una confiderazione molto malagevole; perciocchè la conoferna del visio è poca cofa in rifietto dell' altinenza, che nafee da Volontà, la qual focondo gli Artifottolici viene da cottunanza buma, e focundo alcuni attri da fipirazione di ina trasformante la volontà, facendole parer bene quello, ch' è bene, e mala quello, che è male in effetto.

45.

Azri vero, & arbores nibil docere me possunt. Nel Libro della Repub. dice il contrario, cioè che gli alberi infegnano. Ma lasciamo questo. Solevano, se ben mi ricorda, i Lacedemoni usar questa maledizione a' suoi nemici, che sossoro mal costumati, cioè abituati nel mal fare. E mio padre diceva, che pregava Dio, che il guardafse da pregar male a fuoi nemici; Ma fe pure fi conducesse a pregarlo loro, che non faprebbe cofa piggiore da pregar loro, che che allevafsero i loro figliuoli in villa, forse per questa ragione, che qui dice Socrate; Perciocchè i campi, e gli alberi non infegnano cofa niuna, & i giovani non infegnati fono da nulla. Ma lasciando al presente l'investigazione della ragione del detto paterno, e tornando a quello di Socrate, dico, che altri potrebbe rifpondere, che le mura, e le case non possono insegnare altrui nulla. E se si risponderà, che gli nomini, che sono nella Città, possono infegnare: medefimamente, e con più agio, pollono infegnare gli uomini, che abitano in villa. E quindi è, che l'Accademia era fuori della Città; e gli Erémiti, & i Monachi cercano le folitudini. E brevemente è da vedere quello, che scrive Francesco Petrarca della Vita solitaria. Io prederei bene, che meglio fi allevassero i figliuoli piccioli nella Città, che nelle folitudini, dove s'ha copia di Maestri, e la gara d'altri fanciulli, el'ulo

e l' use comune. Ma chi non ha bisogno di quefte cose per l'età, è fia de Libri, seuza dubbio gli torna meglio lo strae in villa per contemplare con minor noja, che non fa nella Littà. E mi pare, che Socrate il dica apertamente, posichè dice, che il Libro è, come. I' esca da conducerlo in villa, e dove piace a l'esca.

48.

Recumbere mihi places: A me non piace molto questo atto, avendo Socrate tanto defiderio d'udire il Libro di Lifia; poichè fi diffe:

Intentique ora tenebant.

Pendet narrantis ab ore.

Arrige aures Pamphile &c.

Tu natem, in qua potifimum figure videbium & C. Colui, che legge, o legge per k, o per altri. Se per fe, avrebbe luogo quello, che qui dice socrate fe per altri dec il Lettore guardar l'agio de gli-acoltanti, e non il fuo, e quella figura di flare, o di giacere, o di fotere, che polia meglio fare intendere il letto.

51

Nam amatores &c. Questo è il primo argomento, per lo quale Lisia intende di provare, che torni meglio alla persona amata il compiacere più tofto chi non ama, che chi ama; dicendo, che chi ama, fpende più, che non comportano le facultà fue in comperar quello piacere, il quale avuto, e riconosciutane la carità, se ne pente; ma chi non ama, spende secondo il potere, nè avuto il piacere, confiderata la viltà, se ne può pentere. Nel che alcuni presupposti falsi, e alcune conseguenze parimente false, che qui non ho pensiero di riprovare. Solamenic dirò quanto alla penitenza, da che ogni congiugnimento carnale, quantunque defiderato, è accompagnato, poiche ha avuto effetto, da pensimenso. Quindi difse il Rettorico: Non compero tanto caro un pentimento; ma quello fenza dubio è accompagnato da minor pentimento, che si sa con persona amata. Apprello egli è vero, che siccome sarebbe reputato poco savio chi compera!se una cafa, nella quale investific tutto il suo per abitarvi, perciocchè aliridee secondo le forze del suo avere comperare, o cdificare la casa, acciocchè gli avanzi da vivere, e non fare como fece il Libanoro da Ferrara, il quale non si serbò nulla da vivere edificata la casa: così altri non dee, nè suol comperare un congiugnimento tanto caro, con tutto che lo voglia, che non gli avanzi, onde vivere. Ma Lifia prefuppone quello, che non è, cioè che tutti gl' innamorati donino tutto il fuo, e che le persone amate il ricevano: il che è fallissimo. Molto similmente potrebbe dirsi contra gli altri argomenti di Lifa contra gli amanti; ma non è malagevole adaltrui il conoscere, che sono Sofistici. Però passiamo avanti.

2 €

Quin etiam netine roader, fi mihi cresideria etc. Plurarco fa un Liberto, nel qual peruora, che più utilità fi tras del nemico, che dell' amico perciocchè l'amico inganato dall' affizione loda in noi ancora le cofe biafimevoli e il emeico vede, e dies rutte le cofe viurperevoli e noi per te fue parole riconofendole vere, ce n'ammendiamo. Benché foleffe dire Giacomo Sadoletto Cardinale, che era rottima via, e non fipura da tutti, da confortare altrui al bene, il dire, & efaltare oltre al dovere i beni, che fono in alcuno, o che non vi fono, mofirando che vi feno perciocchà colui, che gli ha, cerca d'avergli tali, e mancaergli e chi non gli ha fisora d'avergli; e dieva d'aver egli tenua quefa via ferivendo i fuoi Commenti della Piffola di Pado al Rà Francefco primo di Francia, attribuendogli quella loic, che non aveva. Ma quefa fia ragione mi parve fempre una vanità. Ma concedendo a Lifia ciò, che dice, per vero ( che to soa flo però certo) che ha da far con la diffura no noftra è ce.

Manca il rimanente delle Chiofe.

IL FINE.

# 1 N D 1 C E

# Dei Nomi, e delle cose notabili.

|   |   | 4  | ۰ |
|---|---|----|---|
| ۰ | 4 |    |   |
| ( | 4 | Ľ. |   |

| A Preposizione non ammette                 |
|--------------------------------------------|
| accento. pag.107                           |
| Accademia degl' Intronati di Sienap. 2     |
| Accademia unico nome dato ad una           |
| Compagnia letteraria in Mo-                |
| dena. p. 16                                |
| Accademici di Modena sottoscrivono         |
| il Formolario, o siano 40. Arti-           |
| coli di Fede. P. 20                        |
| Acharifio, Alberto, da Cento, incol-       |
| pato d'attribuire a sè le opi-             |
| nioni letterarie altrui. p. 79             |
| Accufare quando fia lecito. p.269          |
| Accusare per quali motivi possa            |
| farsi. p.284                               |
| Accusare il Padre se sia lecito al         |
| Figlio. p.286.e 287                        |
| Accufare in cofe di Religione come         |
| poffa farfi. p.2 84                        |
| Affettato, parela non ufata. p.107         |
| Ajuto di Febo, e delle Mufe, fe            |
| possa chiamarsi anche ne Com-              |
| ponimenti in profa. P.275                  |
| Alciato, Andrea, condosto a leggere        |
| le Leggi a Ferrara dal Duca                |
| Ercole IL p. 10                            |
| Alcph suo significato e de derivati p.12 7 |
| Alfonfo L. Duca di Ferrara. p. 3           |
| Altarifabricati prima del Tempio p.25 1    |
| Anabatisti , loro opinione circa 1         |
| gl' Interpreti. p.309                      |
| Anabatisti, loro Argomento circa il        |
| Magistrato. p.219                          |
| Anima , come fi mantenga fana , e          |

| , ,                              |          |
|----------------------------------|----------|
| destra mediante le Scienz        |          |
| le Arti.                         | P.243    |
| Antichi perche non actendessero  | mol-     |
| to alle cofe publiche.           | 9.177    |
| Antonio Bernardo della Miran     | dola     |
| letterato insigne.               | p. 51    |
| Antoniano, Silvio, Cardinale.    | P. 12    |
| Appetito, & Arti attinenti       |          |
| fleffo.                          | P.224    |
| Apologia degl' Accademici di R   |          |
| Libro d' Annibal Caro co         | ntro     |
| Ludovico Caftelvetro.            | p. 28    |
| Arditezza, che cofa fia.         | P.2 72   |
| Aristotile, suo modo d'insegnas  | e p.2 47 |
| Arte, ove s' origini tal nome.   | P.124    |
| Arte, fe fi richieda ad impara   | re la    |
| ftessa più diligenza per         | infe-    |
| gnarla, o per efercitarla.       | P.2.45   |
| Arte del Reggimento fi divide in | due,     |
| Tirannia, e Regno.               | P.201    |
| Arte del Reggimento Civile, fe   |          |
| insegnarsi, o nò.                | P.248    |
| Arte delle materie soggette alle | rPo-     |
| litica, se vi sia.               | P.2 49   |
| Artefici , e loro falario .      | P.257    |
| Aspasia Rettorichessa.           | P.274    |
| Afluxia de Disputanti per d      |          |
| ftrarfi virtuofi.                | P.265    |
| Aftuzia d' imparare senza cof    |          |
| obbligazione.                    | P.2 46   |
| Avantaggi leciti nel disputare q |          |
| fiano.                           | P.261    |
| Avarus, sua origine.             | P.12 7   |
| Ave, Avete, loro origine.        | P.127    |
| Autori, che nelle loro Opere fl  |          |
| pate anno lodato Ludo            |          |
|                                  |          |

Religione

Caro,

|                                                                          | 919                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Caro, Annibale sua briga letteraria<br>con Ludovico Castelvetro. pag. 24 | Presidenti del Comune di Mo-                                  |
| Cacciato con aspre parole dal Car-                                       | p. 24                                                         |
| dinale Farnefe . p. 41                                                   | Sua briga letteraria con Annibal                              |
| Muore. Fui                                                               | f. Caro. p. 25                                                |
| Bialimato circa l' invocazione                                           | Sue Opere flampate . p. 28                                    |
| delle Mufe. p. 98                                                        | Citato a Roma dall' Inquisizio-                               |
| Caftelvetre, Marchefe Ercole vi-                                         | ne. p. 32                                                     |
| vente. p. 1,6 33                                                         | Ricufa d'andarvi.                                             |
| Possiede il MS, originale del Com-<br>mento della Poetica di Aristo-     | Perfuafo da Monfignor Egidio<br>Foscherari, Vescoure di Mode- |
| sile di Ludovico. P. 46                                                  | 1 . na, ci va p. 33                                           |
| Siccome l'altre della Traduzione                                         | Fugge con Gio: Maria fuo Fra-                                 |
| in volgare del greco della spo-                                          | ? tello. p. 35                                                |
| fizione de Vangeli del Crifo-                                            | Scomunicato in contumacia. p. 40                              |
| flame. p. 86                                                             | Va a Chiavenna. p. 41                                         |
| Caftelvetro , Jacopo , Padre di Lu-                                      | Fa inflanza di presentarfi al                                 |
| dovico. P. 1                                                             | Concilio di Trento. p. 41                                     |
| Caffelvetro , Gio: Maria , Fratello                                      | " Fa a Lione . P. 45                                          |
| di Ludovico. p. 30                                                       | Lui compone il Commento sopra                                 |
| Dà alle flampe un libro intitolato                                       | la Poetica d'Ariflotile. p. 46                                |
| Correzzioni del Dialogo                                                  | Fugge da quella Città col Fra-                                |
| delle Lingue del Varchi                                                  | tello. ivi                                                    |
| abozzo d:ll' Opera ebe medi-                                             | Saecheggiati per istrada. ivi                                 |
| tava Ludovice suo fratello. p. 30                                        | Molti MSS. Suoi perduti in tale                               |
| Va col Fratello a Roma. p. 33                                            | congiontura p. 47                                             |
| Fugge col medefimo. p. 35                                                | Passa a Gineura Ne ritorna alla                               |
| Citato focto pena di Scomunica. p. 40                                    | Jua stanza di Chiavenna, p. 43                                |
| Caftelvetro, Paolo, Fratello di Lu-                                      | Va a Vienna. P. 49                                            |
| davice. p. 32                                                            | Ritorna a Chiavenna. ivi                                      |
| Denunzia il Fratello all' Inquife-                                       | Suoi dessi Proverbiali famiglia-                              |
| zione collegato con Aunibal                                              | P. 54                                                         |
| Caro. ivi                                                                | Sua Censura ad un Sonetto del                                 |
| Caffelvetro, Ludovico, fuoi fludi                                        | Caro. P. 57                                                   |
| nelle Università di Bologna,                                             | Alcune fue Poesse latine. p. 63                               |
| Ferrara, Padova, e Siena. p. 2                                           | Muore. p. 77                                                  |
| Non ama d' avanzarsi nelle                                               | Suo Epicaffio.                                                |
| Leggi. ivi                                                               | Catullo biasimato sul mode d'in-                              |
| Sua prima infermità in Siena, p. 9                                       | vocar le Mufe. p. 97                                          |
| Intendentiffimo dell' antica lingua                                      | Cefare nel serzo libro della guerra                           |
| Provenzale. p. 19                                                        | civile ammendato. P.102                                       |
| Sottoferive il Formulario, o fiano                                       | Cinque voci di Porfirio, perché do-                           |
|                                                                          |                                                               |

| 1318                                             | CARLO LA COLLEGA                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| versi numentare fino ad otto . P. 121            | ligione. p. 1                                           |
| Chiamata di ciasch'uno come si spie-             | Cofe sutte non fante, perche non                        |
| ghi. p.205                                       | fiano tutte ree, o non giufie,                          |
| Città di quali parti fia formata . p. 205        | non fiano inginfie. p.2 g                               |
| a qual fine fi guardi. p.227                     | Crefcimbeni, Gio: Mario. p. 6                           |
| Se noccia più alla medefima la                   | Cristo perebe parlasse in parabole . p.24               |
| Ricchezza, o la Poversa. 0.229                   | Crifto lo fleffe che Unctus. P.17                       |
| Come si disenderebbe in guerra                   |                                                         |
| fenza denari. 2.30                               | D.                                                      |
| Città, a qual fine siano introdotte . p.2 52     | 200                                                     |
| In quali fia maggior libertà di                  |                                                         |
| parlare. p.304                                   | Daniello, Arnaldo, Poeta Proven-                        |
| Cittadini quando debbano fra loro                | zale. p. 5                                              |
| difendersi . p.265                               | Dance in alcuni tuoghi notate. p.15                     |
| Comedia non deve aver per soggetto               | Non riceve gl' Antipodi p.15                            |
| che cofa immaginata. p. 82                       | Delminio, Ginlio Camillo, fua con-                      |
| Commendone, Gio: Francesco, ayuta                | siderazione degl' Indovini Pir-                         |
| il Caro nella difesa della sna                   | giliani. p.10                                           |
| Canzone. p. 27                                   | Sua Sonetto criticato. P.10                             |
| Comico incapace di fare una Tra-<br>gedia. p.215 | Suo modo d'infegnare. 1 : p.24                          |
| geala.                                           | Disputa dubicativa, e Disputa affir-                    |
| Compagni negli studi d'ingegno se                | mativa tome spiegate. 26                                |
| siano utili, o nò. p.271                         | Dispute letterarie come debbano                         |
| Comune di Modena accetta il For-                 | srattarfi. p.29                                         |
| mulario, o fiano 40. articoli                    | Dio fe sia cagione anche del male p.11                  |
| di Fede. P. 19                                   | Dolce , Ludovico , fua sposizione .                     |
| Contessa di Guastalla come faceva                | del verfo del Petrarca, Si che                          |
| prova della continenza degli                     | alla morte in un punto s'ar-                            |
| Vomini, e delle Donne. p.116                     | riva. p.13                                              |
| Contrario, Co: Ercole, da ricovero               | Domande fatte intorno all' Egloghe<br>di Virgilio. P.14 |
| a Ludovico Caftelvetro. p. 41                    | n virguio.                                              |
| Convento di S. Maria in Via dato                 | Donno Alfonfo Principe Estenfe s' in-                   |
| per carcere in Roma a Ludovico                   | terpone fenza frutto per paci-                          |
| Caftelvetro. p. 33                               | ficare il Castelvetro, & il                             |
| Correzione, e modo d'ufarla. p.239               | Caro. p. 3                                              |
| Core perche convenga alle Trage-                 | Dottori , che allettano gli Scolari                     |
| die, e non alle Comedie. p. 82                   | perche biasimati. p.24                                  |
| Cortefe , Gregorio , Cardinale , e cele-         | Duello, se appartenga a trattarne                       |
| Spedito a Moderna per affari di Re-              | Dum fua privince de funi compositi p. 2.5               |
|                                                  |                                                         |

| H |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

| Edili comperavano le Favole,      | e se        |
|-----------------------------------|-------------|
| Comedie. 7                        | p.165       |
| Egloga terza di Virgilio efamin   | ata,        |
| e commentata.                     | p. 139      |
| Egloga festa di Virgilio esposta  | P.149       |
| Egloga fettima di Virgilio notal  | a. P. I S I |
| Epigrammi d' Andrea Navas         | ero.        |
| e di Catullo lodati male a        | Dro-        |
| posito da Bartolomeo Riccio       | . p. 83     |
| Epitaffio di Platone a qual fine  |             |
| pofto.                            | P.2 73      |
| Epitaffio su'   Sepolero di Lude  |             |
| Castelvetro.                      | P. 77       |
| Epopea in qual parte fia da       | exte-       |
| porsi alla Dramatica.             | P.2 16      |
| Ercole II. Duca di Ferrara . p.6. | 10,,619     |
| Eretico perche si turbi d'effer   | colto       |
| in ignoranza.                     | P.285       |
| degl' Erri, Pellegrino, uno degl' |             |
| demici di Modena, e Fradu         |             |
| de Salmi di David dalla           | lim-        |
| gua Ebrea nella volgare:          | P. 21       |
| Accufatore de propri Compa        |             |
| - Commessario Apostolico.         | ivi         |
| Cerca d' arrestare Filippo V      | elen-       |
| tino ma non gli riefce.           | 1.p. 23     |
| Esculapio, due opinioni sopra la  | fue \       |
| morte.                            | · 1 P.223   |
| Efercizi del Corpo, e dell' A     | enno        |
| quali fiano.                      | P.254       |
| Euripide nel luogo dell' Elena    | am-         |
| mendato, contro l'opinion         | e di        |
|                                   | P.100       |
| the state of                      |             |
| of the same of the same and       | Section.    |

of any orthogone, that

100.0

| Fallopia, Gabriello, Medico       | Modo-     |
|-----------------------------------|-----------|
| mefe.                             | 2.13.068  |
| refe                              | ules e    |
| Nipote di Papa Paolo III.         | 9.10.+CL  |
| Favola perche diletti.            | 0.249     |
| Come diversa dall'allegoria       | 0.110     |
| Fere e Ferme, quale la loro orig  |           |
| Figlinoli allevati in Villa perci |           |
| no da milla.                      |           |
| Fiordibello , Antonio , Vefcer    | o di      |
| Lauello, Segretario di            |           |
| Paolo IV., e di S. Pio V. p       |           |
| Formulario, o fiano 40. Artic     |           |
| Fede formati dalli Cari           |           |
| Cortefi, Bertano, Sadole          |           |
|                                   |           |
| Morone .                          | P. 20     |
| del Forno, Tommafo, Vefcovo       |           |
| Forfan onde abbia origine co      | , c P. 12 |
| Portan onde avoid origine co      | Just      |
| - compagni                        | P.125     |
| Forsezza in che confisti. p.2     | <u> </u>  |
| Foscherari, Egidio, Vescovo d     |           |
| dena , chiamato a Roma ,          | e per     |

: fospetti di Religione è posto nelle
Carseri. p. 37
Liberato.
Suo Epitassio nella Minerva in
Roma.
Sua Letteraa Ludovico Eccadello
utrioviellovo di Ragusa, e Nun-

ozio a Firenze. P. 44
Francesco Maria dalla Rovere Duca
ost d' Urbino. D. P. 13
21 31 2 contait et d' containe.

ra one had rather

was press a frace

|                                                        | notaji        |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Gadaldino, Agoflino, Medico Mo-                        | -             |
| donese, e Traduttore dal gre-                          |               |
| co di varie opere di Galeno,                           |               |
| e di Oribafio. P. 15                                   |               |
| Galeno biasimato nel suo modo di                       | Habitari no   |
| ferivere. p.294                                        | Habituri p    |
| Gernfalemme, sua situazione ove                        | Huomo ved     |
| creduta da Dante. p.159                                |               |
| Giovani quando si trovino volen-                       |               |
| tieri co' vecebj. p.197                                |               |
| Giraldi, Lilio Gregorio. p. 52                         |               |
| Giù abbreviazione di giufo. p.117                      | Ignominia     |
| Giudice quando non occorra fia più                     | reggia        |
| intendente delle Parti. p.264                          | rale.         |
| Come debba intendere le leg-                           | Iliade comp   |
| gi. p.294. e295                                        | le.           |
| Giudiz nelle cofe di Religione , come                  | Ineptus qu    |
| usati da Pagani. p.284                                 | i latio       |
| Ginochi quali siano da permettersi . p.2 32            | Infermi.di    |
| Ginfti, se vivano più beati degl' in-                  | wrebb         |
| giufti. p.203., e 204                                  | re.           |
| giusti. p.203., e 204 Giustizia definitiva. p.200      | Inginfto vu   |
| Se fia più forte dell' ingiustizia. p.202              | Infegnare q   |
| Frà quali beni fia dariporre. p.203                    | Favol         |
| Perche introdotta nelle Città. p.204                   | Infeguare q   |
| Se fia scienza, o no. p.282                            | tieri .       |
| Governo de più se debba anteporsi a                    | Infegnare fo  |
| quello d'un folo. P.237                                | s intend      |
| Gozzadino , Ludovico Lettore di                        | Infegnare i   |
| Leggi nello ftudio di Bologna . p. 22                  | 11. farfi.    |
| Gramatticuccio, nome dato dal Caro                     | Inflinto nati |
| al Caffeiverro p. 25                                   | Spiegas       |
| Greci non ufarono Prolaghi, . p.165                    | Inventori d   |
| Grilenzone, Gio:, Medico, e lette-                     | vono g        |
| rato Modonese . p.6.7.8                                | Invocazione   |
| rato Modonese. p.6.7.8 Guerra, e cagioni d'essa. p.207 | nelli c       |
| Guerreggiare non ben spiegato da                       | faccia.       |
| Platone. p.230                                         | Ira, O Ar     |
| iufo , o Barbaggianni fopranomi dati 🦸 🛚               | la mei        |
| a Ludevico Castelvetro. p. 70                          |               |

Sua Impresa. p. 71
Secondo quello ne dice Platone
notasi contro Annibal Caro. p.216

# H

Habitari non è parola Tofcana . p.107 Habituri parola Tofcana . ivi Huomo vedi Como .

## I.

(guomains se posse autoposs, a paregians all informis a coprede, p. 238 index composs and in the second and in sold of Achillided composs and significate abisis fra second in the second in the second in the second interest and second in the second in the second processor of the second in the second in the second programs qual sin per merce della second in the second in the second in the second frames, and second in the second in the second second in the second in the second in the second second in the second in the second in the second in the second second in the second in the

Infegnare in quante, maniere possa;
instituto naturale negli Animali come
spiegato
priegato
priegato
tono gloriossi
vono gloriossi
p.175

rvocazione degli Dei, e delle Muse nelli componimenti perche si faccia. p.275 a, & Arti attinenti a correggere la medesima. p.224

Lace-

| L.                                        | Duca Ercole II. p. 11                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| L.                                        | Male come s'incenda il farlo di spon-<br>tanca volontà. p.267                     |
| acedemoni per qual ragione proi-          | Manuscrieti del Castelvetro per-                                                  |
| biffero a' loro Cittadini l' im-          | duti. p.69.70.71.72.,675                                                          |
| parare Rettorica . p.278                  | Manuzio, Paelo, fà fuoi gl' altrui                                                |
| Qual fosse la loro maledizione a          | componingenti. P.271., e 297.                                                     |
| fuoi nemici. p.312                        | Manzuolo, Benedetto, Vefcovo di                                                   |
| ancellotto , Tomafino , Autore d'un       | Reggio. p. 14                                                                     |
| Diario Istorico MS, delle cofe            | Marcello II. Pontefice di Cafa Cer-                                               |
| di Modena, p. 18                          | vini . p. 4                                                                       |
| legge se dee giovare, dee compren-        | Maffimigliano Imperatore . p. 48                                                  |
| dere quanto più cafi può. p.236           | Accoglie Ludovico Caftelvetro . p. 49                                             |
| egge perche comandi, e non infe-          | Mattaccini codati Sonetti ingiuriofi                                              |
| gni. p.256                                | al Caftelvetro. p. 27                                                             |
| Lettera di Ludovico Caftelvetro a         | Medici perchè introdotti nelle Città.p.207                                        |
| Paolo Manuzio. P. 99                      | Medico quali parti deve avere. p.223                                              |
| Lettere, perche non fioriscono in         | Melano, Filippo, uno dell' Acca-                                                  |
| alcune Città. 276                         | demia di Modena . p.16., e 68                                                     |
| ibanoro da Ferrara perche ripre [o.p. 313 | Memoria come possa ottenersi arti-                                                |
| ode quando si dia a i non merite-         | fiziosamente. p.308                                                               |
| voli. p.268                               | Mendace nelle Scienze come debba                                                  |
| nogo unico di Dante, con cui può          | intenderfi . p.2 \$1                                                              |
| difendersi il Caro d'aver detto           | Menomare parola usatissima, e non                                                 |
| Venite all' ombra de gran                 | affettata secondo il parere del                                                   |
| gigli d'oro. p.161                        | Rufcelli, p.106                                                                   |
| nterani come si anno acquistata           | Mente dell'Uomo non può quietare, p.228                                           |
| credenza. p.z47                           | Mercatanzia onde sia nata. p.208                                                  |
| uterani, e loro false opinioni in         | Modena Patria di Ludovico Caftel-                                                 |
| materia di Religione . p.285              | vetro. p. 6                                                                       |
| utero, Martino, Erefiarca P. 16           | Modo suo significato, e de compo-<br>fii. p.126                                   |
| M.                                        | Molza, Francesco Maria, Poeta<br>Modonese. p. 14                                  |
|                                           | del Monte, Ludovico, Segretario di                                                |
| Inchella, Nicolò, Medico Modo-            | Sigifmondo II. Re di Polonia,                                                     |
| nese. p. 15                               | e della Regina Bona. p. 19                                                        |
| daffco, Bernardino, Cardinale . P.4. 10   | Morene, Gio: , Cardinale, e Vefcovo                                               |
| Aagistrato, qual forte di gente può       | di Modena. p. 13                                                                  |
| effergli nociva. p.225                    |                                                                                   |
| dajoragio , Vincenzo , condetto a         | Posto priggione in Castel S. Angelo per sospecti di Religione, p. 37<br>Liberato. |
| leggere Filofofia a Ferrara dal           | Liberato. ivi                                                                     |
|                                           |                                                                                   |

Rr 3

| 123                                                                                               |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morte se abbia da riputarsi un bene, o un male:  Nuscarsi ne i com-                               | del Cardinale , s' adopra in<br>vano a pacificare il Caffelve-<br>tro, & il Caro. p. 3                      |
| Non fono da invocarsi in Sonetti,                                                                 | Orsi, Marchese Gio: Gioseffo, cele-<br>bre letterato Bolognese. p.                                          |
| epigrammi, ecofette simili. p. 90<br>Non deveno invocarsi in materia<br>agevole a trattacsi. p.13 | vocate le Muse nelle Trasfor-                                                                               |
| Musica in quali partisi divida. p.21<br>Musici chi dee tenerli lontani. p.21                      | 77)                                                                                                         |
| <i>N</i> .                                                                                        | Padus, e Pò onde sia detto. p. 12 Pallavicino, Sforza, Cardinale. p. 4 Pagani, loro sentimento sopra l' in- |
| Nodi significano frode. p.15<br>Notai quale dovrebbe effere il loro                               | telletto dell' Vomo . p.25                                                                                  |
| Salario . p.25                                                                                    | riferito. p.                                                                                                |
| O                                                                                                 | Paolo IV. Pontefice di Cafa Ca-<br>raffa. p. 33.37.264                                                      |
| O particella scompagnativa non am-                                                                | de Luterani, benche non perte-                                                                              |
| Odissea composta non in lode d'Ulis-                                                              | Paragone fra il Medico, e il Giu-                                                                           |
| omere se abbia sinto Achille ottimo,                                                              | Parasito come dee introdursi nelle                                                                          |
| e sav ssimo Nestore. p.28c Opinione degl' antichi circa l'anime de morti. p.27                    | . Parere di Ludovico Cast:lvetro so-                                                                        |
| Opinioni nuove in cofe di Religione a chi più nocciano. p.28                                      | Poeti alle Muse p. 7                                                                                        |
|                                                                                                   |                                                                                                             |

tito quando debba ufarfi

Paffeggiare se sia più sano suori, o dentro della Città.

· Perche tolleri più il giogo del Fo-

Peccato quando non fia vergogna il

Pena, perche nella Legge inero-

confessarlo.

Patria quando debba difendersi p.227

refliero, che del Cittadino. p.294

VI. dell' Eneida .

Secondo libro. ivi Rella prima Ode esaminato. p.136

e la Sofiftica.

Grazio nel 8. Od. epod. dichiarato. p.135

Notato nella prima Pifiola del

Origene come infegnava l' Evangelo. tvi

glie di Gurone Bertano fratello :

Orfco come infegnava la Rettorica ,

dall' Oro, Madonna Garzia, Mo-

Per-

|                                            | . 92 3                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Persuasione come paragonata alia           | Planto percine introducesse Dio a pro- |
| Pittura, p.29;                             | logare. p.165                          |
| Come possa dividersi in quattro            | Ripreso per volger spesso il par-      |
| maniere. ivi                               | a lare a viditori. p.168               |
| Peto, suo fignificato. p.116               | Poesia giova per accidente. p. 81      |
| Petrarca esposto al verbo Affino. p. 80    | Poeti quali siano da proporsi a i Gio- |
| Lodato perche riconofce dalla fua          | ·vani p.255                            |
| Donna, e non dalle Mufe l'aju-             | Poeti qual modo debba tenersi per      |
| to a rimare. P. 95                         | intenderli. p.265                      |
| Piccolomini, Aleffandro. p. 4              | Poeti Schizzsvofi . P. 25              |
| Piacere, per aquistarle quanto possa       | Policleto Scultore, e non Pittore,     |
| spendersi. p.313                           | come lo presuppoje il Petrar-          |
| Pietro, losteffo che Cepha, ofaffo . P.276 | ca. P.242                              |
| Pigna Gio: Battiffa. P. 52                 | Poliziano, D. Gioanni, detto de        |
| Incolpato perche siasi attribuite          | Berettari, uno dell'Accademia          |
| le altrui opinioni letterarie. p. 79       | di Modena citato a Roma per            |
| Del Pino Lettor di Leggi nello studio      | sespetti di Religione. p. 18           |
| di Bologna. p. 22                          | Polo , Reginaldo , Cardinale , sua .   |
| Pio IV. Pontefice. P. 33                   | Epistola riferita . p. 38              |
| S. Pio V. Pontefice. ivi                   | Pomponaccio, Percito, Lettore di       |
| Pitagora come insegnasse la Filoso-        | Filosofia in Modena. p. 10.            |
| fia. P.: 47                                | Popolo perche incapace delle razioni   |
| Platone difeso per l'invocazione           | necessarie, e capace solo delle        |
| delle Muse nel Fedro, benche               | probabili. p.294                       |
| componimento profaico. p. 93               | Porrino, Gandolfo, Poeta Modo-         |
| Chiosato nel primo libro del Co-           | mefe. p. 14                            |
| mune. <u>p.197</u>                         | dalla Porta, Bartolomea, Madre         |
| Chiofato nel secondo libro del Co-         | di Ludovico Caftelvetro. p. L.         |
| mune. p.203                                | dalla Porta , Gio: Maria , Zio di      |
| Chiosato nel terzo libro del Co-           | Ludovico Castelveero, Segre-           |
| mune, g.211                                | tario d'Aifonfo I. Duca di Fer-        |
| Chiosato nel quarto libro del Co- 2        | rara, poi Ambasciatore a Ro-           |
| mune: p.228                                | ma di Francesco Maria dalla            |
| Chiofato intorno il Protagora . P.238      | Rovere Duca d' Urbino. p. 3            |
| Chiosato nel Epitaffio. P.272              | Porto, Francesco, nativo di Can-       |
| Chiofato nell' Atlantico. p.274            | dia, condotto ad insegnare la          |
| Sua opinione circa l'altezza del           | lingua greca in Modena. p. 6           |
| mare. p.176                                | Non foctofcrive il Formulario .p. 20   |
| Chiofaso nell' Ippia. P.277.               | Da ricovero a Ludovico Castel-         |
| Chiosato nell' Ippia minore. p.278         | vetro in Chiavenna. p. 41              |
| Chiofato nel Eutifrone . p.284             | Lettor publico della lingua gre-       |
| Chiofato nel Gorgia. 9.188                 | ca in Gineura. p. 421                  |

| 324                                        |                                                                           |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Poveri , perche divengono più eccel-       | giftrato. 2.191                                                           |  |
| lenti nell' efercizio del corpo,           | Ricchezze quando giovano, o no. p.199                                     |  |
| e dell'animo, che i Ricchi. p.255          | Riccio, Bartolomeo, di Lugo, accu-                                        |  |
|                                            |                                                                           |  |
| Pragmatiche perche non sussission . p.2 34 | fato di ladronecci in cofe let-                                           |  |
| Predicamenti d' Aristotile divisi, e       | terarie. P. 79                                                            |  |
| fpiegati. p.120                            | Rime Provenzali MS. nella Biblio                                          |  |
| Priapo Dio degl' Orti, non conve-          | theca Estense. p. 19                                                      |  |
| nirgli Statua di marmo, o d'oro,           | Riprensori nelle lettere cercano la                                       |  |
| ma di legno. p.153                         | gloria, e non l'utile del prof-                                           |  |
| Provocazione a disputare qual sia. p.299   | fimo. p.266                                                               |  |
| Pedantuccio nome dato dal Caro al          | Rifo, perche debba effere moderato. p.212                                 |  |
| Caftelvetro. p. 15                         | Ritè, e Ritus, loro origine. p.128                                        |  |
| Poema quando si possa dir nobile . p.278   | Robortello , Francesco , publico Let-<br>tore di lettere umane nello Stu- |  |
| 7)                                         | P. Compt.                                                                 |  |
| R.                                         | Della Rovere, Girolamo, celebre                                           |  |
| - (-                                       |                                                                           |  |
| Raggionamenti lunghi d' Vomo folo          | Ruino, Carlo, Lettor pubblico di Leg-                                     |  |
| condannati nelle Trazedie, e               | gi nello fludio di Bologna. p. 22                                         |  |
|                                            | Ruscelli, Girolamo, qual sia la sua                                       |  |
|                                            |                                                                           |  |
| Raggionare rappresentativo con atti,       | correzione delle Novelle del                                              |  |
| perche sia più grato agl' Igno-            | Boccaccio. p.106                                                          |  |
| ranti, che agli Scienziati. p.216          | _                                                                         |  |
| Rangone, Co: Annibale, cafo acca-          | S.                                                                        |  |
| dutogli all'assedio di Bologna. p. 272     | 17.                                                                       |  |
| Regole de Frati come prefe dagl' in-       |                                                                           |  |
| segnamenti di Platone, p.231               | Sadoleto, Jacopo, Cardinale, e cele-                                      |  |
| R:lativi distinti, e spiegati. p.123       | bre Letterato Modonefe.p. 1 3, e 314                                      |  |
| Religione come deess insegnare. p.209      | Sadoleto, Paolo, Vescovo di Car-                                          |  |
| Rendita migliore è quella, che si          | penerasso, e Segretario di Giu-                                           |  |
| trae dalla giurifdizione. p.230            | lio III. Pontefice . p.14,068                                             |  |
| Reor sua origine. p.128                    | Salice, Bidolfo, Amico di Ludovi-                                         |  |
| Rettorica deliberativa come atta ad        | co Caftelvetro in Chiavenna. p. 48                                        |  |
| infegnare il Reggimeto civile.p.2 49       | Salvini, Anton-Maria. p. 67                                               |  |
| Come infamata da Soerate. p.289            | Santafiore, Aleffandro, Cardinale. p. 12                                  |  |
| Sua definizione . p. 289. 290. 291.        | Santi Padroni delle Provincie, e                                          |  |
| £ 298.                                     | Città, quali virtà infondino                                              |  |
|                                            |                                                                           |  |
| Perche non abbia luogo fe non ne           | negl' abitanti di esse. p.271 Sapienza, perche non sia cosa con-          |  |
|                                            |                                                                           |  |
|                                            | traria alla Pazzia. p. 260                                                |  |
| Se possa, o nò quello che unole. p.305     | Saffo , Pamfilo , Letterato Modo-                                         |  |
| Rettorico quando prezindichi al Ma-        | ₩fe. p. 10                                                                |  |
|                                            | Puol                                                                      |  |

|                                           |                                                                             | 325        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vuol far credere suo un Epigram-          | Su abbreviazione di Sufo.                                                   | P.117      |
| ma altrui. 9. 81                          | Suonatori, perche s'introduchi                                              | no ne      |
| Savello, Mariano, Nobile Romano. p. 100   | i centriti,                                                                 | p.270      |
| Savio non dee ragionar folo a lungo p.197 |                                                                             |            |
| Scienza, ove s'origini tal nome. p.124    | T                                                                           |            |
| Che cofa abbia comune, o diffe-           | T.                                                                          |            |
| rente con l'Arte. ivi.                    |                                                                             |            |
| Semper, onde i origini. p.125             | Tamen latino onde venea.                                                    | P.266      |
| Senno, qual parte di virtù fia. p. 259    | Taffo , Torquato , suo parere                                               |            |
| Sentenze, fe fiano flate trovate da       | Ludovico Castelvetro.                                                       | P. 55      |
| į Savi. p.266                             | Temperanza, come dee ufarfi                                                 |            |
| Servi Ministri si domandano Sta-          | Tempio perche fabricato, & in                                               |            |
| tores. p.233                              | forma.                                                                      | P.25E      |
| Sigone, Nicolo Maria, Padre di            | Tentazione se sia da fuggirsi on                                            |            |
| Carlo Sigonio. p. 7                       | Terenzio chiofato nell' Andria                                              |            |
| Sigonio , Carlo , insigne letterato       | Non Poeta, ne Autore di Fa                                                  |            |
| Modonese. p. 7.,e13                       | ma Translatore.                                                             | ivi        |
| Sua afluzia contro i di Lui Av-           | Chiofato nell' Eunuco.                                                      | 2.171      |
| verfari. 2.265                            | Chiofato nell'Eautomimorume                                                 | no. p. 178 |
| Simonide come intefo da Socra-            | Chiofato nell'Eautomimorume<br>Chiofato negli Adelfi<br>Chiofato nell'Ecira | P.184      |
| te. p.165., £166                          | Chiofato nell' Ecira,                                                       | P.190      |
| Socrate, perche accufato di Religio-      | Chiofato nel Formione.                                                      | P.193      |
| ne. p.181                                 | Teste abbreviazione di Testeso.                                             | D.117      |
| Sofifi di che fi vantavano circa l'in-    | Timante lodato a torto nella Pi                                             |            |
| fegnare . 9.241                           | del Sagrifizio d' Ifigenia.                                                 | p.102      |
| Se siano biasimevoli, perche ven-         | Commendato Scioccamente                                                     | nella      |
| dono la lor arte. D.2.44                  | Pittura del Ciclope.                                                        |            |
| Sino a qual segno possano ledare          | Timeo, secondo Platone, fu il                                               | pri-       |
| la lor arte. ivi                          | mo in dire che il Mondo                                                     | foffe      |
| Sonetto d' Annibat Caro cenfurato         | Dio.                                                                        | P.175      |
| dal Caffelvetro. p. 57                    | Tolomeo, Claudio, sua Sposi:                                                |            |
| Sonetto di Giulio Camillo Delminio        | del verso del Petrarca sì ch                                                | alla .     |
| criticato da Ludovico Caftel-             | morte in un punto s'arriv                                                   | a.p.133    |
| vetro. \$105                              | F. Tomaso da Bergamo deputato                                               | dall       |
| State conghietturale, come apparten-      | Inquisizione al Processo d                                                  | i Lu-      |
| ga al Loico, e non al Retto-              | dovico Caftelvetro.                                                         | P. 33      |
| rico . p.299                              | Tragedia che cosa deve avere                                                | per .      |
| Stefano, Arrigo, dedica il libro di       | Soggetto.                                                                   | p. 82      |
| Giano Parrasso a Ludovico                 | Suoi effetti.                                                               | P.227      |
| Castelvetro. p.67                         | Tragico incapace di fare una C                                              |            |
| Studiare fe fia meglio in Cietà, o        | dia.                                                                        | P.215      |
| in Villa. p.313                           | ,                                                                           |            |

| Vagbeggiare quando non convenga       | . p. 2 3     |
|---------------------------------------|--------------|
| Valentino, Filippo, uno dell' A       | cca-         |
| demia di Modena. P.I                  | 6.,06        |
| Compone in profa, e in versi          | , ix         |
| · latino, & in volgare d'             | enni         |
| fette.                                | p. 2         |
| Scampa dagl' agnati di Pellegi        | rino         |
| degl' Erri.                           | P. 2         |
| Podeftà di Trenco.                    | it           |
| Valerio Massimo perche ripreso.       | P. 9         |
| Valifnieri, Antonio.                  | p. 6         |
| Varchi, Benedetto, ajuta Anni         |              |
| Caro nella difefa della               | (ua          |
| Canzone. P.2                          | 7.002        |
| Autore del libro intitolato l'        | Er-          |
| celano. *                             | p. 2         |
| Vecchi perche favellino affai.        | P.19         |
| Perche Sprezzati.                     | n            |
| Poveri in odio a i fuoi.              | it           |
| Pensano più che i giovani.            | p.19         |
| Perche debbano governare, e           |              |
| i giovani.                            | P.22         |
| Vergogna non pertiene alla civiltà    | .p.25        |
| Verita quando s' impari a conosc      |              |
| con suo danno.                        | p.226        |
| Sua definizione.                      | P.2 1        |
| Versi del Petrarca, nel Trionfo a     | tel-         |
| la Caftità, esposti.                  | p. 80        |
| Verfi di Virgilio, nella 111. Egli    |              |
| Spiegati. Verso del Petrarca esposto. | P.138        |
|                                       |              |
|                                       | P.134        |
| Perfo del Petrarca nel Trionfo        | 11.          |
|                                       | JI.<br>p.150 |

| Lodato di modefila in paragone                      |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| de Poeti greci . p. 9                               | r |
| de Poeti greci. p. 9.<br>Lodato, perche non domanda |   |
|                                                     | r |
| Quando sia nato, contro il parere                   |   |
| di Dante. p.157                                     | ř |
| Nell Egloga VII. Spiegato. p. 8                     | ř |
| Nell Egloga III. Spiegato. p. 84                    | i |
| Nell Egloga VI. esposto. p. 8                       | i |
| Virth perche si conoschi meglio nell'               | ۱ |
| Vomo, che in una Città. p.23                        | r |
| Vita passata indizio dell'avvenire. p.22'           |   |
| Vita Umana fimile ad un arco. p.22                  | Ĺ |
| Fitelli, Vitellozzo, Cardinale, e                   | ١ |
| Camerlengo di S. Chiefa. p. 50                      |   |
| Vittorio, o Vettori, Pietro letterato               | _ |
| insigne. P. 51.20 100                               | • |
| Vmanisti Schizzivosi. p. 2                          |   |
| Vommi perche non tutti atti ad im-                  | ï |
| prendere tutte le scienze, e tutti                  |   |
| atti ad intender le Leggi. p.25                     | š |
| Domo perche creda vi fia Dio. p.z 5                 | ī |
| Perche abbia consegrati Altari,                     |   |
| e Statue a Dio. iv                                  | i |
| Vomo Giudice di tutte le cofe. p.20;                | 7 |
| Otilità se si tragga più dall' Amico                |   |
| che dal Nemico. : p.314                             | • |
| 4.4                                                 | • |
| 7 . 2. //                                           |   |
|                                                     |   |

Zoppio, Girolamo, Autore del Libro
Tutitolato discorso intorno alle
opposizioni di Ludovico Castelvetro alla Carzone del Caro. p. 30

Pillman

A01 146 7194





